### CESARE CAPORALI

### VITA DI MECENATE

SECONDO LA LEZIONE VULGATA
CON LE ANNOTAZIONI DI CARLO CAPORALI

a cura di Danilo Romei

Banca Dati "Nuovo Rinascimento"

http://www.nuovorinascimento.org immesso in rete il 4 settembre 1996

## VITA DI MECENATE PARTE PRIMA.

#### ARGOMENTO.

Con gli occhi, e il naso Mecenate nacque Di Regia Schiatta, e di Toscano Seme, E alla pregna sua madre il Ciel non tacque, Che il Bamboccio saría del Mondo speme. Ancor fanciullo ad Ottaviano Ei piacque: Fecero sempre in Scuola il chiasso insieme, Furon divisi, e si rivider poi, Che Cesar se n' andò pe' fatti suoi.

| Mecenate era un uom, che aveva il naso,        |    |
|------------------------------------------------|----|
| Gli occhi, e la bocca, come abbiamo noi,       |    |
| Fatti dalla Natura, e non dal caso.            | 3  |
| Si dilettava aver due gambe, e doi             |    |
| Piedi da camminare, e aver due mani,           |    |
| Da farsi da se stesso i fatti suoi .           | 6  |
| Scese per razza già da i Re Toscani,           |    |
| E l' Avo del bisavo del suo avo <sup>2</sup>   |    |
| Fece venire il canchero a i Romani.            | 9  |
| Fu buon Poeta, fu Soldato bravo, <sup>3</sup>  |    |
| E si legge, ch' Augusto un dì gli disse,       |    |
| Capitan Mecenate, io vi son schiavo.           | 12 |
| Maneggiò dunque l' armi a un tempo, e scrisse, |    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L' Eroe del Poema, o dir vogliamo il Soggetto di questa Vita, in dieci parti divisa, è C. Mecenate Cilnio, già dalla Sampogna del Mantovano, e dalla lira del Venosino molto celebrato. Fu Cavalier di Toscana, di sangue Regio, ed appresso Augusto favoritissimo. Era stimato Protettore dei Letterati, e sollevator dei Poeti. Sicchè li fautori dei virtuosi per antonomasia il nome di Mecenate fino ad oggi hanno ereditato. Virg. Georg. Horat. carm. Svet. in Aug. Dion. 1.55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Intende, con sì lunga genealogia di Menodoro, Porsenna Re di Chiusi, che giunse sino alle porte di Roma, ributtato da Orazio Coclite, e tentato per ucciderlo da Muzio Scevola; chiaro pel nobile sepolcro sopra 4. piramidi fabricatosi in Chiusi in mezzo a quell' intrigatissimo laberinto. *Liv.2. Varr. de labyr. Reg. Pors.* 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Delle di lui Poesie invecchiate dal tempo, e dalle guerre consumate, n' è restato il nome appena di due Tragedie; del Prometeo, e dell' Ottavia. Vedonsi alcuni Epigrammi colle Opere di Virgilio sotto il nome di Mecenate. *Prisc. Svet. ad Luc. 19.* 

| E spesso col pugnal temprò la penna,                |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| E molto in Corte favorito visse.                    | 15 |
| Il Padre suo fu Menodor Porsenna, <sup>4</sup>      |    |
| Ch' allor che Silla combattea con Mario,            |    |
| Morì nel fatto d' arme di Ravenna.                  | 18 |
| So che del tempo nulla, o poco vario, <sup>5</sup>  |    |
| Perchè tutti gli annali ho sulle dita,              |    |
| E li raffronto al nostro Calendario .               | 21 |
| Ma bisogna a descriver questa Vita                  |    |
| Di ritrovar le vie più larghe, e dritte,            |    |
| E farci in somma discussion più trita.              | 24 |
| Io trovo in certe istorie manuscritte,              |    |
| Recate già da Don Tristano Acugno, 6                |    |
| Quando fu Ambasciator del Re Davitte,               | 27 |
| Che Mecenate nacque avanti Giugno                   |    |
| Due mesi in circa, e nel trar fuor le braccia       |    |
| Diede su gli occhi a l' Avarizia un pugno.          | 30 |
| Il che fu segno d' una gran bonaccia,               |    |
| Onde le Muse, preso del formento,                   |    |
| Fecero al Dio degli Orti una focaccia. <sup>7</sup> | 33 |
| Nell' Anno ab Urbe condita seicento                 |    |
| Novanta quattro, se però non hanno                  |    |
| Gl' Istorici intricato il nascimento,               | 36 |
| Si legge, che la Madre senz' affanno                |    |
| Lo partorì; benchè Macrobio scriva,                 |    |
| Che fu a gran rischio di sdruscirsi il panno;       | 39 |
| E ch' ella, mentre gravida dormiva,                 |    |
| Sognò di partorire un violone,                      |    |
| Che poi pian pian s' era converso in piva,          | 42 |
| Dal cui liberalissimo trombone                      |    |
| Tante chiare Sampogne aveano il fiato,              |    |
| Che di dolcezza empiano ogni regione.               | 45 |
| Tosto il fanciullo a scuola fu mandato              |    |
| Dal Padre ad imparar la nobil arte                  |    |

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nacque Mecenate da Menodoro Capitano in Mare , da cui l' instabilità apprese. Essendo al servigio di Sesto Pompeo , se ne fuggì ad Ottavio : ritornato dipoi a Sesto , di bel nuovo abbandonollo per ritornare all' altra parte . Da nota d' infedeltà perciò punto , volontariamente se ne morì . *App. de bell. civ. l.5. Lyl. Greg. p.2. d.4.* 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Così è: dalla guerra civile tra Silla, e Mario alla terribil rotta sotto Ravenna avuta da' Spagnuoli nell' abbattimento coi Francesi, dove morirono sopra quaranta Condottieri, passarono poco più di 15. secoli. *App. de bell. civ. lib.1. Giov. l.10.* 

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mandato dal Re di Portogallo a Davitte Prete Janni nell' Etiopia , e poi a Leon X. con le primizie delle Indie soggette . *Giov. lib.2. Ram. p.2.* 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vedi Orti di Mec.

| Di difender le cause nel Senato .°           | 48 |
|----------------------------------------------|----|
| Benchè la scuola, circa questa parte,        |    |
| Sol gli servì per starvi in compagnia        |    |
| Con gli altri putti a schiccherar le carte.  | 51 |
| Perch' ei nella real fisonomia <sup>9</sup>  |    |
| Avea giunta la linea superiore               |    |
| Con l' Oroscòpo della Poesia . <sup>10</sup> | 54 |
| Nondimen, per far noto il suo valore,        |    |
| E che nel ventre de la Madre intese          |    |
| Tutto quel, che si scrive de Oratore;        | 57 |
| A difender per scherzo un dì si prese        |    |
| L' accusato in giudizio Legno santo          |    |
| D' aver rotto la tregua al mal Francese. 11  | 60 |
| Ove ingegno, e valor mostrò cotanto,         |    |
| Che Ciceron, tinto d'invidia, finse          |    |
| Gir a pisciar, e uscì dall' altro canto.     | 63 |
| Nessun di grazia in quell' età lo vinse,     |    |
| Nessun distese meglio il suo concetto,       |    |
| Nessun di più bei fior mai lo dipinse.       | 66 |
| Sol notato gli fu questo difetto,            |    |
| Ch' usava sempre, che s' avea forbito        |    |
| Il naso, di guardar sul fazzoletto.          | 69 |
| Benchè dal Galateo ne fu avvertito: 12       |    |

Primo impiego della Romana gioventù era in quei tempi lo studio dell' eloquenza, per difendere, o accusare, persuadere, o dissuadere ragionando al Popolo, o nel Campo Marzio dal Pulpito, o nel foro dai Rostri, o pure arringando in quel nobilissimo consesso di Senatori, che a Cinna parvero tanti Re, al numero fisso di 900. alla cui autorità spettava il decretare ne i negozj della Repubblica, ed il comandare al Popolo. *Liv. lib.32. Cic. de leg. prima Lips. de Magis*.

 $^9$  Opera quest' arte l' istesso , che Socrate voleva col finestrino in petto . Dall' aspetto del volto si conosce l' interno del cuore . *Porta fis. nat.* 

Termine Astronomico . Dinota il punto dell' astro , che ascende nella nascita del vivente . Copern. Dice il Cardano , che il Capo di Medusa , dalle cui stille nacque il Pegaseo , insieme con Venere e Mercurio influisca vena di Poesia . Trovasi questo in 21 di Toro , Grado oroscopante nella genitura di Cesare Caporali insieme con Venere . Ebbe Mercurio nella cuspide della quarta di Sestile a Venere , ed alla Luna sul nodo boreale , perciò d' ingegno pronto , e faceto . Giove con la spiga della Vergine lo rese accetto ai grandi , e di fama onorata . Ma Saturno peregrino nella seconda , e la Parte della Fortuna combusta dal Sole , dierongli soggetto continuamente a querelarsi di poca fortuna nella roba . Se desideri saper l' intero , ergine figura celeste con l' ora data .

| 1531. | Junii | 43. |         |
|-------|-------|-----|---------|
| D.    |       | H.  | M.      |
| 20.   |       | 6.  | o. n.s. |

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Il Vespucci dall' Indie ; Consalvo in Italia portò questo male . Li Francesi guerreggiando in Regno appresolo n' ebbero la colpa , e dierongli il nome . *Sabell. Lall. Franceid.* 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Discorrendo Seneca della eloquenza di Mecenate dice: *Ingeniosus vir ille fuit*, magnum exemplum Romae eloquentiae daturus, nisi illum enervasset foelicitas, imo castrasset. Ep. ad L.19.

| Nel resto poi quanto alla politezza,                |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Sembrava nato a Napoli, e nutrito: 13               | 72 |
| Ma 'l prender poi che fe domestichezza              |    |
| Col nipote di Cesar, fu cagione, 14                 |    |
| Ch' anch' ei fosse tenuto una gavezza .[*]          | 75 |
| Massime quando a Mastro Labeone, <sup>15</sup>      |    |
| Dormendo ne la Scuola un dì di festa,               |    |
| Quella burla ordinar con quel soffione.             | 78 |
| Peroch' alla decrepita sua vesta                    |    |
| Glie l'appiccar, come si legge espresso             |    |
| In Livio, e Quinto Curzio anco l' attesta.          | 81 |
| Tremò il Mastro a quel schioppo, e a un tempo stess | so |
| Svegliossi, e vide quelle due fraschette            |    |
| Fuggir, ridendo, e a lui voltarsi spesso.           | 84 |
| Onde per l' erudite tavolette                       |    |
| Del proprio dizzionario, e per le sparse            |    |
| Polver delle tarlate sue bachette,                  | 87 |
| Giurò contro ambedue di vendicarse                  |    |
| Più ch' altro Mastro fatto avesse mai,              |    |
| Da che <i>memini</i> sta per ricordarse .           | 90 |
| Ma i Putti, che temeano i propri guai,              |    |
| Fecer risoluzione ambedue insieme                   |    |
| Per quella volta aver studiato assai.               | 93 |
| Cesare intanto avendo il maggior seme               |    |
| Spento del gran Pompeo, e scorsa Spagna, 16         |    |
| Per le parti di mezzo, e per l'estreme, 17          | 96 |
| E recandosi a scorno, e gran magagna,               |    |
| Che i Parti nel Trionfo avesser posto               |    |
| Romul, che gli pagava di calcagna, 18               | 99 |
|                                                     |    |

 $<sup>^{\</sup>rm 12}$  Anacronismo Poetico . Essendo Messer Galateo introdotto da Monsignor della Casa a dar avvisi di creanze nel suo libretto .

Che parea nato a Tripoli, e nutrito.

Così varia nel manuscritto . Per l' istoria osserva , che M. Crasso (quel ricco Romano , il quale vantava niun cittadino doversi chiamar ricco, se non potesse mantenere un Esercito a proprie spese) a concorrenza di Cesare , e Pompeo armò un poderoso esercito per debellare i Parti , Popoli, che dalla Scizia già rifuggiti nell' Asia , in quei tempi sotto l' impero degli Arsaci erano divenuti potentissimi . Infine

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Dall' Ariosto, il quale al c.9. di Orlando dice:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ottavio nipote di Giulio Cesare, che per l'adozione chiamossi Cesare Ottaviano Augusto. Svet. 5. App. 1.

<sup>[\*]</sup> Gavazza in Toscano significa strepito dell' allegria, e Gavazzo significa allegrezza strepitosa.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Detto *a Labiorum magnitudine* . Fu veramente in tempo di Augusto , ma la di lui professione era l' esser legista . *Vedi Gell. lib. 13. cap. 10*.

<sup>16</sup> Gneo Pompeo juniore Figlio del Grande . Vedi p.8. di questa Vita .

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Petrarca p. 1.

<sup>18</sup> Romul ferito dietro a le calcagna .

| Chiamò i soldati a l' arme, e fe, che tosto            |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Vent' otto insegne di spazzacamini                     |     |
| Venissero a trovarlo al fin d' Agosto,                 | 102 |
| Che non ardiva in sì lontan confini                    |     |
| Gir senza queste genti essercitate                     |     |
| Per lunghi, ed oscurissimi camini. 19                  | 105 |
| Indi per soddisfar molte brigate,                      |     |
| A dar incominciò norma, ed effetto                     |     |
| A le pubbliche cose, e a le private,                   | 108 |
| Ordinando al nipote giovanetto,                        |     |
| Ch' andasse a studio in Apollonia , dove <sup>20</sup> |     |
| Le dotte Muse allor avean ricetto.                     | 111 |
| E perchè 'l capo non volgesse altrove,                 |     |
| E per torgli ancche l' occasion del gioco,             |     |
| Gli abbruciò un par di carte nove nove.                | 114 |
| Gran cosa certo, e da stupir non poco,                 |     |
| Che l' asso di Denar, ch' era nel fondo,               |     |
| Rimase intatto fra le fiamme, e'l fuoco!               | 117 |
| Onde preso l' augurio da quel tondo,                   |     |
| Predisser gl' indovin, che resterebbe, 21              |     |
| Gli emuli estinti, ei sol padron del Mondo.            | 120 |
| Il partir di costui cotanto increbbe                   |     |
| A Mecenate, che più volte corse                        |     |
| Per attoscarsi a un fiasco di giulebbe:                | 123 |
| Ma poi che si ravvide, e che s' accorse,               |     |
| Che poteva ancor egli alla Valona                      |     |
| Gir con diece velate, e in manco forse;                | 126 |
| Tosto da se scacciò, come persona                      |     |

perdendo il Figlio Crasso, e quasi tutto l' esercito , si pose in fuga , e poi diedesi la morte . Così dei vinti Romani i Parti trionfarono . *Plut. in Crass. Flor.* 

<sup>19</sup> Intende di quelli , che vengono dalla Valtellina a scopar le trombe , o li camini dei nostri focolari , e gli chiamiamo spazzacamini . Graziosamente scherza coll' equivoco di camino .

<sup>20</sup> Piergo oggi si chiama, ne i confini della Macedonia incontro ad Otranto. Celebre per la stanza fattavi da Augusto, standovi a studio, quando seguì la morte di Giulio Cesare. Come anche 25. miglia in sù per lo Golfo, nell' Albania parte della Macedonia è posta la Valonia quì di sotto nominata. Lex Greg. Bot. p.1.

<sup>21</sup> Era in gran conto l' arte Augurale appresso i Romani tanto, che alle pubbliche, e private faccende non camminavano senza Auguri, i quali dagli uccelli predicevano le cose prospere, ed avverse, ed il voler divino. Prendeano gli auspicj dal cantare, volare di essi, e dal beccare dei polli, dal tonare, e lampeggiare, e dalle interiora degli animali. Perciò Aronte Augure chiamato dal Senato per sapere il fine della guerra tra Cesare, e Pompeo, dalle interiora di un Toro, applicandone una parte per ciascheduno, conobbe Cesare dover restare vincitore. Nè si permetteva, se non a i più Nobili, imparar quest' Arte: perciò il Senato decretò, che sei giovanetti dei Patrizj per volta solamente si mandassero ad imparare alle sei Città di Toscana, che teneano Scuole dell' arte Aruspicina. Si vanta tra queste Perugia aver tenuto il primo luogo. Cic. de divin. Liv.9. luc. Gell. Ciat.

| Saggia, quei pensier tristi, ed inquieti,       |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Che un' ora aver non gli lasciavan buona.       | 129 |
| Ei si fece venir fin da Spoleti                 |     |
| Melisso, uom dotto negli studi umani, 22        |     |
| Che gl' insegnasse l' arte de i Poeti.          | 132 |
| Ne la qual fe profitti poi sì strani,           |     |
| Ch' avria di capo a Febo i lauri tolti,         |     |
| S' egli non ci correva con le mani.             | 135 |
| Scrisse molt' elegie, compose molti             |     |
| Sonetti, e celebrò leggiadramente <sup>23</sup> |     |
| La sorella d' Ottavio in versi sciolti .        | 138 |
| Onde nacque un bisbiglio fra la gente,          |     |
| Ch' Apollo, entrando per la balestriera         |     |
| Del tetto, il giva a visitar sovente;           | 141 |
| E di più gli dettava ogni maniera               |     |
| Di versi, e che quel Putto nulla cosa           |     |
| Più sembrava quel Dio, che ne la cera;          | 144 |
| Perch' una grazia avea miracolosa               |     |
| Nel Zafir de i begl' occhi, e nel divino        |     |
| Lampeggiar de la fronte spaziosa.               | 147 |
| Là dove nostr' Adam nel Taccuino <sup>24</sup>  |     |
| Dice, che a mezo dì venian le stelle            |     |
| A giocar con le Muse a sbaraglino.              | 150 |
| Baja, ch' avanza in ver quante novelle,         |     |
| Quante mai disser favole, e carote,             |     |
| Stando al fuoco a filar le vecchierelle;        | 153 |
| Onde con l' opinion manco remote                |     |
| Me ne girò seguendo la scrittura                |     |
| Più veridicamente che si puote .                | 156 |
| Dava trattenimento ozio, e pastura              |     |
| A tutti i letterati di quei tempi,              |     |
| E de i Poeti avea precipua cura;                | 159 |
| Talchè vedeansi le colonne, e i Tempi           |     |
| Tutti impiastrati d' Epigrammi, e versi,        |     |

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> C. Melisso da Spoleti fu mandato in dono a Mecenate, e da esso fatto libero, si chiamò Mecenate Melisso. S' impose volontario silenzio per tre anni continui. Insinuato poi da Mecenate, in grazia di Augusto, ebbe cura della libreria di lui. Pli. lib. 28. Svet. de illust. gram. Lyl. Greg. dial. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sonetto intende per l' Epigrammatica composizione, che altri Toscano Epigramma lo chiamano. Ottavia si chiamava questa Dama col nome del fratello, e del padre. Fu sposata con Marcello, che appunto morì in tempo della guerra di Perugia, e fu buona congiuntura per quietare i presentanei rumori; la diede per moglie Ottavio a M. Antonio allora rimasto vedovo ancor esso di Fulvia. Venuti di nuovo in rotta Antonio, ed Ottavio, questa sola restossi dal marito repudiata. Molti anni dopo venuta a morte, alla grande fu riposta nel sacrario Julio da Druso con funebre Orazione lodata. *Dio. 1.53. App. 1.5*.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Nostr' Adamo Astrologo famoso .

| Fatti in onor de i suoi cortesi essempi.                 | 162 |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Dicean, come ne i dì freddi, e perversi,                 |     |
| Fece aprir la cucina a Tucca, e a Varo, <sup>25</sup>    |     |
| Che pe 'l freddo de i piè givan dispersi . <sup>26</sup> | 165 |
| Dicean com' egli offerse il calamaro                     |     |
| A Maron per finir quei pochi carmi,                      |     |
| Che tronchi nell' Eneide restaro.                        | 168 |
| Già gli venian da Paro i ricchi marmi, 27                |     |
| Per fare un nobilissimo Museo                            |     |
| D' uomini illustri sol di lettre, e d' armi;             | 171 |
| Ma di Cesare il caso indegno, e reo, <sup>28</sup>       |     |
| Il qual con ventitre parteggianate                       |     |
| Cadde innanzi alla statua di Pompeo,                     | 174 |
| Ritirar fe le Muse spaventate,                           |     |
| E le corone de i privati allori                          |     |
| Si trasformaro in pubbliche celate.                      | 177 |
| Si dice, che fuggendo i Senatori,                        |     |
| Non furo accompagnati pur da un cane,                    |     |
| Anzi fin li schifaro i servitori.                        | 180 |
| Perocchè, mentre si menar le mane, <sup>29</sup>         |     |
| Molti per tema s' empiro i calzoni,                      |     |
| E colava per tutto l' Ambracane .[*]                     | 183 |
| Sol un corpo di guardia di Mosconi                       |     |
| Gli accompagnò mai sempre, e li difese                   |     |
| Da l' assalto importun de i calabroni.                   | 186 |
| Tosto ch' in Apollonia ciò s' intese,                    |     |
| Perch' una velocissima feluca                            |     |
| Vi spedì Mecenate a le sue spese,                        | 189 |
| Dicon, che Ottavio, volto a certo Duca.                  |     |

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Fiorivano questi due Poeti al tempo di Augusto coetanei di Virgilio , ed Orazio . Morì prima Virgilio , e lasciò per testamento , che si dovessero brucciare le sue Eneadi . Augusto non permise così gran danno . Le diede bene a Tucca , Varo , e Plozio ad emendare , ma però che niente del loro vi agiungessero . Euseb. in Chron.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Aver freddi i piedi dinota debolezza , e scarsezza di roba per il nostro modo di parlare .

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Isola nell' Arcipelago, d' onde conducevano a Roma i marmi, trovandosi quivi dei più bianchi, e alla scoltura più a proposito. *Virg. Pli. Hor.* 

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cesare superato ch' ebbe Pompeo, e ridotta la Signoria della Repubblica sotto il suo comando, aspirava ancora a farsi Re di Roma. D. Bruto mosso dall' esempio dei suoi antenati, i quali scacciaron già i Re da Roma, congiurò con M. Crasso, ed altri alla morte di Cesare, per rimettere la Patria in libertà. Il luogo s' appostò nel Senato. Si celebravano non so che spettacoli nel Teatro di Pompeo, ed ivi nella Curia appresso per simil commodo fabbricata si radunarono i Senatori. V' intervenne ancora Cesare, e posto appena in Trono, i congiurati furongli addosso, e l' uccisero, cadendo egli avanti la Statua di Pompeo. Vedi Svet. e Plut. in Jul. Caes.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Mane in luogo di mani . Voce Perugina usata per la cadenza della Rima .

<sup>[\*]</sup> Ambracane, sorta d'odore; ma quì è preso tutto al contrario.

| Al corpo (disse) del Re Massinissa,            |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Che mi faranno uscir fuor della buca.          | 192 |
| I traditor, senza occasion di rissa,           |     |
| Cesare han morto, e quel, che più mi cale,     |     |
| Roma ancor se ne stà balorda, e fissa.         | 195 |
| Ahi portati si son ( o Diavol ) male!          |     |
| Orsù datemi il giacco, e la mia spada,         |     |
| Ma recatemi prima l' orinale.                  | 198 |
| Mecenate mi scrive, che la strada              |     |
| Prenda del mar, sol per fuggir gli agguati,    |     |
| E che verso l' Italia me ne vada .             | 201 |
| Dunque in sua compagnia tosto chiamati         |     |
| Alcuni capitan di Fanterie,                    |     |
| Amici già di Cesare, e soldati,                | 204 |
| A Brindisi passò per l'ampie vie <sup>30</sup> |     |
| Del mar, dove i Tedeschi arditi, e fieri       |     |
| Stavan divisi in venti compagnie.              | 207 |
| Quì prima a i Capitani , indi a gli Alfieri    |     |
| Donò tanto vin Corso, e tanto Greco,           |     |
| Ch' a ciascun ne toccar trenta bicchieri.      | 210 |
| Fatto poi sagrificio, e tolto seco             |     |
| Qualunque in guerra bravo era pur dianzi       |     |
| O rimaso stroppiato, o mezo cieco,             | 213 |
| Lieto imbarcossi con trecento Lanzi,           |     |
| Sciolta prima una cifera, secondo              |     |
| Che ne scrive Lucan ne i suoi Romanzi, 31      | 216 |
| La qual dicea : Va pur lieto, e giocondo,      |     |
| Ma ponti su le spalle un matarazzo,            |     |
| Che non ti schiacci il gran peso del Mondo.    | 219 |
| Fer quel viaggio in ver con gran solazzo,      |     |
| Vedendosi per tutto corteggiare                |     |
| Da pesci, e far tra lor gara, e schiamazzo,    | 222 |
| A guisa, che bramasser di montare              |     |
| Su la Real d' Ottavio, a cui portate           |     |
| Avesser molte commission dal mare;             | 225 |
| Ma quel, che le marittime brigate              |     |
| Non prezzò mai, da giorni magri in fuora,      |     |

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Buona stanza Brindisi per i Tedeschi . Era questa delle maggiori Città d' Italia , posta in terra di Otranto con porto sicurissimo ; quivi tutta la navigazione di Levante faceva scala . Per il frequente viaggiare a questa Città la Via Appia lunga 260. miglia sin quà giungea . *Plin. Bot. p.2*.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Consente con Quintiliano, che M. Antonio Lucano, benchè in versi Eroici de bello civili scrivesse, non eroico, ma romanzatore debba esser chiamato. Per la cifra vedi al l. 5. Heu quantum fortuna humeris jam pondere fossis Amolitur onus, &c.

| Sol gustò del sapor di certe Orate .32        | 228 |
|-----------------------------------------------|-----|
| Al fin una mattina, che l' Aurora             |     |
| Uscia dalle riviere arse, e biscotte          | 221 |
| Dell' Indo Mar tutta dolente fuora,           | 231 |
| Anzi spargendo lagrime dirotte,               |     |
| Per esserle a l'aprir della finestra          |     |
| Caduta in mar la scuffia della notte,         | 234 |
| Giunsero a Terracina, e a man destra          |     |
| Sbarcar, mentre gridava il Piano, e 'l Monte  |     |
| Bene reversa dominatio vestra . <sup>33</sup> | 237 |
| Correan le genti tutte allegre, e pronte,     |     |
| Sol per veder del gran Cesare il Figlio,      |     |
| Con tanti bravi armato come un Conte.         | 240 |
| Nacque per questo in Roma alto bisbiglio,     |     |
| Tanto più, che i parenti, ed i fautori        |     |
| Del Putto, non temendo alcun periglio,        | 243 |
| Con infinite genti, e servitori               |     |
| Eran giti a incontrarlo, e ci fur anco        |     |
| Non so che travestiti Senatori .              | 246 |
| Già non avea più Terracina, e manco           |     |
| I convicini, stalla alcuna, e tetto,          |     |
| Per tanta gente, nè pan bruno, o bianco.      | 249 |
| Ed è cosa certissima in effetto,              |     |
| Ch' appena due Pretor, che giunser tardi,     |     |
| Ebber mezza scodella di brodetto.             | 252 |
| Quando ecco Mecenate da gagliardi             |     |
| Schiavi portato, e da i garzon de l' oste,    |     |
| Giunse, ma veramente a passi tardi.           | 255 |
| Perocchè alquanto gli dolean le coste,        |     |
| Avendo ricevuto da un cavallo                 |     |
| Un par di calci nel mutar le poste.           | 258 |
| E questo lo trattenne [se non fallo]          |     |
| Tanto a venir, siccome ancor lo scusa         |     |
| Negli epigrammi suoi Cornelio Gallo .34       | 261 |
| Fersi tra lor gran cera, come s' usa          |     |
| Tra i cari amici e fu tosto recata            |     |

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Orate , perchè le deriva dall' oro , essendo il suo proprio significato una sorte di pesce marino . Taccia l' avarizia di Ottavio mostrata in particolare nella Prescrizione . Condannò 1400. Matrone per levar loro le dodi . [sic!] App. l.4.

varioro le dodi . [stc:] App. 1.4.

33 Allusivo alle lapidi , che i migli terminavano per le strade più frequentate , secundo , tertio , quarto &c. ab urbe lapide . Salvos ire , da una , e dall' altra parte salvos venire a i viandanti auguravano .

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Per ironia , essendo stato questo insolentissimo maldicente , sicchè nè pure ad Augusto di lui benemerito colla sua lingua perdonò . *Tac. Dio. 53*.

| E aperta in sala una valigia chiusa,               | 264 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Piena di doni in ver di gran portata,              |     |
| Un sajo nero, e una berretta fina,                 |     |
| E due camicie bianche di bucata.                   | 267 |
| Arme non mica goffe, o da dozzina,                 |     |
| Un stocco, che co i denti in più partite           |     |
| S' avea già rosa mezza la guaina,                  | 270 |
| Due fionde fatte a lieva, e ben guarnite,          |     |
| Un pistolese a ruota, un giacco a fuoco,           |     |
| Una picca mancina fatta a vite.                    | 273 |
| Or queste Mecenate, a poco a poco                  |     |
| Cacciate fuor, donolle al degno erede              |     |
| Di Cesar, che ne fe gran festa, e gioco.           | 276 |
| E subito gridò : Venga una sede                    |     |
| Per Mecenate mio, che mille Rome                   |     |
| Non pagherian la sua bontade, e fede.              | 279 |
| Posto dunque a seder, cominciò come                |     |
| Cesar fu morto a dir, ch' a più d' un pajo         |     |
| Per lo spavento s' arricciar le chiome .           | 282 |
| Cimbro [disse] gli diè con una ravajo,             |     |
| Bruto con una ronca Bolognese,                     |     |
| Cassio con un coltel da macellajo.                 | 285 |
| Disse ancor, come un pezzo si difese,              |     |
| Poi spiccò un salto a guisa di leone               |     |
| Dal trono, e Cassio al primo balzo il prese.       | 288 |
| Ma mosse più del resto a compassione <sup>35</sup> |     |
| Il sentir raccontar, che i traditori               |     |
| Rovinato gli avean tutto il giubbone.              | 291 |
| Indi narrò, che molti Senatori,                    |     |
| Per la disposizion del testamento                  |     |
| Di Cesar, fur eletti a grandi onori.               | 294 |
| Ma che pur di quei Padri era l' intento,           |     |
| Non si parlasse più nè mal, nè bene                |     |
| Del parricidio, e fosse ogni odio spento.          | 297 |
| E perciò data avean Creta, e Cirene <sup>36</sup>  |     |
| Di Macedonia in vece, e di Soria                   |     |
| A Bruto, e a Cassio per tenerli in speme.          | 300 |

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Efficace artificio di M. Antonio nel ragionamento al popolo di alzare a vista di ognuno la veste di Cesare , lorda di sangue , e lacera dal ferro , per cui l' udienza tutta infuriò contro i Cortigiani . *App. lib.* 2.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Tra le altre disposizioni nel testamento di Cesare erano eletti Cassio Pretore per la Soria , e Bruto per la Macedonia , ma sbanditi dal popolo già concitato da M. Antonio alla vendetta di Cesare , fu loro in cambio Candia , e Cirene data dal Senato parziale dei congiurati contro Antonio . *Ap. lib. 1.* Dell' officio del Pretore vedi *capit. del Pedante* .

| Così diceva, ed era tuttavia                   |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Mecenate per dir fino a compieta;              |     |
| Ma Ottavio, sotto vel di cortesia,             | 303 |
| Per man lo prese, e nella più secreta          |     |
| Camera entraro, e mandar su la porta,          |     |
| Che non v' entrasse Istorico, o Poeta.         | 306 |
| Perchè sta gente è quella, che rapporta,       |     |
| Pubblica, e scrive ciò, che vede, e sente      |     |
| Tanto più volentier, quanto più importa.       | 309 |
| Scusandosi, che questo inconveniente           |     |
| Vien da Natura, che desia far note             |     |
| Le cose, che rinchiuse ha nella mente.         | 312 |
| Nè ritrovar rimedio vi si puote,               |     |
| Sebben con qualche segnalata noja              |     |
| Molti gli han tratto sangue dalle gote .       | 315 |
| Come già il Protomedico Lanoja, <sup>37</sup>  |     |
| Che al volto d' un Poeta appor fe certo        |     |
| Unguento corrosivo da Pistoja.                 | 318 |
| Rimedio in ver troppo crudele al merto.        |     |
| Ahi non so, come Apollo non si sdegna          |     |
| Ch' a un Vate sia col ferro il viso aperto!    | 321 |
| Perchè 'l dir mal, come Galeno insegna,        |     |
| Si suol purgar con certa calamita,             |     |
| Il cui proprio è tirare a se le legna.         | 324 |
| Anzi appresso i Chirurgi è cosa trita          |     |
| Ch' ogni mordace lingua ha la sua vena         |     |
| Arterial, che ver le spalle addita.            | 327 |
| Ond' è, che tanti oggi l' Italia han piena     |     |
| Cavalier da la Quercia, io dico quelli,        |     |
| Che portan la Medaglia sù la schiena.          | 330 |
| Ma mentre io rado altrui sul vivo i velli,     |     |
| Che deve Ottavio, e Mecenate or fare           |     |
| Là dentro ? forse arruotano i coltelli         | 333 |
| Per trinciar Cassio, e Bruto scorticare?       |     |
| Pur sia che vuol, noi, che stiam quì di fuore, |     |
| Non vuò che ci mettiamo a indovinare,          | 336 |
| Come fe dianzi un garrulo Scrittore,           |     |
| Che sognandosi ber l' onda Aganippa, 38        |     |

 $<sup>^{\</sup>rm 37}$  Esperimentata ricetta , che uomo perito insegna a curar quel malore , che tanto Pasquino colla prattica sua altrui infetta .

Di Lanoja vedi Bentiv. Stor. di Fiand. 1.1.

Il caso fu reale , e seguì in Napoli . Il nome è vero , e fu di nazione Fiammengo ; correggi il titolo protomedico in Vicerè , che hai l' intero .

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Dalle stille di sangue , che in terra cascarono , del troncato Capo di Medusa , ne nacque il cavallo alato , il quale fuggito da Perseo , nel Monte Elicona dalle Muse abitato fermossi : collo sbattere dei piedi fece sorgere il favoloso fonte Ippocrene tanto dai Poeti celebrato . Leggi *Ovid. Metam.5. Fast.5*.

## V I T A DI MECENATE PARTE SECONDA .

#### ARGOMENTO.

Mentre si leva il Sol, e dà in freddure, In Terracina Mecenate, e Augusto Apprestan l'armi, e le cavalcature, E fan poi su due brenne il bellimbusto, Marcian ver Roma pieni d'alte cure, Che del mangiar non tolgon loro il gusto, Giacchè si pappan quella cena ria Che lor dà il Vate, e fugge in Librerìa.

| Gia sopra un veiocissimo Andaiuzzo                 |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Montato il Sol, scopriva il Monte Corno, 39        |    |
| E la Majella altissima d' Abruzzo .                | 3  |
| E come quel, ch' è gran mastro del giorno,         |    |
| Posto al collo quel dì s' avea il Tosone,          |    |
| D' ardenti felci, e bei focili adorno.             | 6  |
| Con che l' Aurora suol l' esca, e 'l carbone       |    |
| Accender sul mattin quando s' invia                |    |
| Avanti il Sol portando il lanternone.              | 9  |
| Dico, che per far bella compagnia                  |    |
| Febo ad Ottavio, era quel di montato               |    |
| Sopra quel buon caval d' Andaluzia . <sup>40</sup> | 12 |
| E messesi le calze di broccato                     |    |
| D' oro , alla barba degli altri pianeti ,          |    |
| Se ne venia pe 'l Ciel tutto attillato .           | 15 |
| Quando lieta Giunon, tranquilla Teti, 41           |    |

 $<sup>^{39}</sup>$  Monti celebri per l' altezza loro tra gli Apennini , ed al Caporali ben noti , mentre fu al governo d' Atri , e di Giulia nova in Abruzzo .

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Quattro sono i cavalli , che tirano il carro del Sole , e che circonscrivono la verità degli effetti di lui . Piroo dal rosseggiar del Sole nel levarsi la mattina , Eoo per lo splendore già in alto alzatosi , Eton per gli ardenti raggi sul mezzo giorno : Flegon dal sembiante nel coricarsi la sera in grembo della terra . Ma l' Autore ne fa denominazione dalla Provincia d' Andaluzia chiamata Granajo , e stalla di Spagna , per la fertilità sua , e per l' eccellenza delle razze : *Ovid. Met.2. Bot. p.2.* 

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Eran Teti, e Giunon tranquille, e chiare, dice il Caro Son. 4.

| Uscir di Terracina i protettori,                          |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Anzi i due gran sostegni dei Poeti .                      | 18 |
| Andar Signori, andar cari Signori,                        |    |
| Gridavano a le turme dei Cavalli,                         |    |
| I polverosi, e fiacchi servitori.                         | 21 |
| E già per quegl' istessi usati calli                      |    |
| Quattr' ore innanzi il cuoco era partito                  |    |
| Con carriaggi, e scimmie, e pappagalli.                   | 24 |
| Venia il figliol di Cesare vestito                        |    |
| Di negro, ma però sotto al sajone                         |    |
| Portava una corazza grossa un dito .                      | 27 |
| Sopra un morel di tutta perfezione,                       |    |
| Senz' alcun segno, fuor ch' in una cossa,                 |    |
| Stampato il marchio avea di Gneo Carbone.                 | 30 |
| Ma quasi il cavalcava a la disdossa, <sup>42</sup>        |    |
| Perocchè la bardella senza stoppa                         |    |
| Gli faceva gli arcion premer sull' ossa.                  | 33 |
| Presso a lui sen venia sopra una zoppa <sup>43</sup>      |    |
| Chinea, Don Mecenate di Porsenna,                         |    |
| Con la cavezza attaccata alla groppa.                     | 36 |
| Se ben da nullo ancor questo s' accenna,                  |    |
| Come a tutti inforcato sia rimasto                        |    |
| Sopra la spaccatura della penna.                          | 39 |
| Sol par che 'l Quinzian ne tocchi un tasto, 44            |    |
| Dove avendo a parlar degli Spondei                        |    |
| Fa dei piè lunghi, e brevi una gran contr <asto,></asto,> | 41 |
| Con dir, che Mecenate quattro, o sei                      |    |
| Volte ch' ei cavalcò questa Chinea,                       |    |
| Lo fece sempre in grazia de i Trochei . <sup>45</sup>     | 45 |
| Or per cagion d' Ottavio ogn' un s' avea                  |    |
| Messo quel dì il mestissimo gabbano, 46                   |    |

 $<sup>^{42}</sup>$  Son pochi secoli , che a noi venne l' uso delle selle dai Longobardi . Sedevan prima sopra di una copertina senza staffe . *Mambr. Lips.* 

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Con l'allegoria della Chinea zoppa mostra la qualità dello stile, ed eloquenza di Mecenate, che era licenziosa, ed errante. Dall'esser di quella, Seneca argomenta i costumi guasti di quel secolo. *Qualis oratio, talis vita*. Ne apporta il Saggio, *Amne, silvisque, ripa commeantibus vide, ut alveum lintribus arant, versosque vado remigant hortos. Foeminae ei conscriptae labris columbatur: incipitque suspirans, uti cervice laxa ferantur &c.* Vedi il luogo, e sentirai il giudicio di questo Stoico. *Ep. ad Luc.114*.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Vedi il Quinziano Stoa Grammatico . Lyl. Greg. p.2. d.2.

 $<sup>^{45}</sup>$  I Trochei hanno una sillaba lunga e l' altra corta ; questi piedi non ponno dunque se non zoppicare in camminando .

Nota l' esquisitezza di Mecenate nel suo parlare . Che non meno acconcieranno le parole sue ( dice Seneca ) che attillato il vestire , officiosa la comitiva , sontuosa la casa , e bella la moglie . Ep.114.

| E'l beretton da lutto, e la giornea.                       | 48 |
|------------------------------------------------------------|----|
| Avanti a lui, menate erano a mano                          |    |
| Due leggiadre Burelle della razza                          |    |
| Del Principe, dicean, di Bisignano. 47                     | 51 |
| Con lo stocco all' arcione, e con la mazza,                |    |
| E da due copertine cottonate                               |    |
| Nascosta era la sella paonazza .                           | 54 |
| Non potea Ottavio a tante ben tornate                      |    |
| Rispondere egli sol, onde con molti                        |    |
| Fe l' ufficio per lui Don Mecenate . <sup>48</sup>         | 57 |
| Fur poi la sera entro Velletri accolti, <sup>49</sup>      |    |
| Quì mangiar, quì dormir, quì molti carte                   |    |
| Sigillaron la man, dal sonno sciolti.                      | 60 |
| E di quel dì ci consumar tal parte,                        |    |
| Ch' al bujo in Roma entrar; Roma, che nacque <sup>50</sup> |    |
| Dall' adulterio, che commise Marte,                        | 63 |
| Ch' in un folto canneto in riva all' acque,                |    |
| Lontano da gli armenti, e dalla gente                      |    |
| Con la sorella del buon Lauso giacque.                     | 66 |
| Onde quella Città meritamente                              |    |
| Sempre è cresciuta poi col Capricorno,                     |    |
| Ch' ebbe nel suo natal per ascendente.                     | 69 |
| Dico, ch' egli era già tramontato il giorno,               |    |
| Prima, che' in Roma entrasser tante squadre,               |    |
| Che Ottavio accompagnar nel suo ritorno.                   | 72 |
| Il qual fe seco a casa della madre                         |    |
| Mecenate alloggiar, per esser notte,                       |    |
| E Roma allor piena di gente ladre . <sup>51</sup>          | 75 |
| Ivi cenar non da persone ghiotte,                          |    |
| Mezza libbra di carne, e trenta olive,                     |    |

Dice così nel manuscritto , e nell' edizione del 1656. per lo stile , che tener solevano in quella Repubblica i Petitori dei Magistrati , detti Candidati . Incominciando questi a i Comizj , o alla radunanza in Campo Marzo , ove si faceva l' elezione , per cattar la benevolenza del popolo salutavano ciaschedun Cittadino nominatamente in quella gran frequenza di gente , tal volta sopra quattrocentomila persone . Si valevano perciò di un Nomenclatore , che suggeriva loro i nomi . Ma di Catone affermano , che da per se , senza ajuto di altri , salutasse per nome ciaschedun Romano . Esperienza in vero di gran memoria . *Q. Cic. de pet. cons. Plut. in Caton*.

<sup>46</sup> Vedi cap. del Pedante .

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Razza del Regno di Napoli celebre, e nota.

Fe risponder per lui D. Mecenate

 $<sup>^{49}</sup>$  Ĉittà illustrata dalla famiglia Ottavia , d' onde ebbe origine Augusto , di quà natìo . Svet. in Aug. Dio. 45.

<sup>50</sup> Vedi l' istoria, che a lungo la narra Eutropio al lib. 1. Ed Ovid. de Arte amandi la conferma.
Et Venus Aeneae regnat in Urbe sui.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Detto per Ironia . Quasi che oggi sia in tutto netta di chi sospira la roba del prossimo .

| E un insalata di cipolle cotte .                 | 78  |
|--------------------------------------------------|-----|
| Appiano poi minutamente scrive <sup>52</sup>     |     |
| Quel che tra lui successe, e Marcantonio,        |     |
| Che cacciar mano a cose altercative.             | 81  |
| Ma nulla però dice in testimonio                 |     |
| Di Mecenate, il quale un dì stizzato,            |     |
| Disse ad Ottavio: al corpo del Demonio,          | 84  |
| Se costui non ti dà quel, che lasciato           |     |
| Ti ha il Padre, e che per sorte lo ritrovo       |     |
| Solo, e senz' arme pel mio vicinato,             | 87  |
| Portisi pur con se la stoppa, e l' ovo           |     |
| Per far la cura a le ferite, ch' io              |     |
| Gli son per dare, e non ti paja novo.            | 90  |
| No, no soggiunse Ottavio, non per Dio,           |     |
| Milite mille volte glorioso,                     |     |
| Non vo, che alcun riscatti l'onor mio.           | 93  |
| E però volentier statti in riposo;               |     |
| Che spero un giorno io sol con queste braccia    |     |
| Domar la razza di Ercole peloso . <sup>53</sup>  | 96  |
| Ma quì forse qualcun per darmi taccia            |     |
| Dirà, che quanto scrivo è vano, e finto;         |     |
| Ma di grazia seguir non gli dispiaccia.          | 99  |
| Quando la Maestà di Carlo Quinto <sup>54</sup>   |     |
| Tunesi saccheggiò di Barberia,                   |     |
| E n' ebbe a forza il fier Tiranno spinto,        | 102 |
| Ne la Real, ma sparsa libreria,                  |     |
| Ove i Ginnosofisti, ove i Bracmani <sup>55</sup> |     |
| Servar già i libri della lor Magia,              | 105 |
| Trovati alcuni elogj de i Romani                 |     |
| [ Dico di quei , che dier famosi esempj ]        |     |

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Intesa Ottavio la morte di Cesare se ne venne da Apollonia in Roma con grande applauso , ed accoglienza . Non piacque a M. Antonio allora Console tal sopraggiunta . Lo dimostrò . Andato il Giovane a visitarlo , convennegli aspettare alla porta più che non credeva . Ammesso all' udienza mostrò farne poco conto . Nel domandargli che fece Ottavio il tesoro del Padre , recatogli in casa per più sicurezza da Calfurnia [sic!] moglie di Cesare in 4000. talenti , risposegli Antonio aspramente , e se gli mostrò all' aperta nemico . Si calunnariono con varie imputazioni . Si macchinarono insidie . Più a lungo vedi Ap. l.3. Dio. l.45.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Da Anteone figlio di Ercole deducevano la famiglia Antonia: come da Julio nipote di Venere stimavano originare quella di Cesare. Peloso Ercole poi per la spoglia, che portava del Leone Nemeo. Metam. 1.8., Plut. in Ant., Svet. in Jul. Caes.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Si mosse quest' Imperatore alla presa di Tunisi in Africa per riporre in istato Malearse levato di seggio da Ariadeno Barbarossa. Vi intervenne il Marchese del Vasto, illustre per le onorate cariche, e molte imprese fatte sotto gli auspicj di questo grande Imperadore. Vet. Car. V.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Quelli furono i Savj tra i Caldei , e questi fra gl' Indiani ; come tra i Persi i Magi , tra i Greci i Filosofi , tra i Romani gli Auguri ; i Druidi appresso i Galli , i Sagri appresso gli Scizi .

| Vi fur da certi fabri Oltramontani,                    | 108 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Ch' eran per farne brutti , e sporchi scempj ,         |     |
| Se '1 Marchese del Vasto, che tenuto                   |     |
| Fu il Re de i galant' uomin di quei tempi,             | 111 |
| Subito non ci avesse provveduto,                       |     |
| Dandone loro in forma di baratto                       |     |
| Certe sue scarpe vecchie di velluto.                   | 114 |
| Questo era un libro miniato, e fatto                   |     |
| Di propria man d' Accilio, allor liberto <sup>56</sup> |     |
| Di Mecenate, e ci era il suo ritratto.                 | 117 |
| Ma non si ritrovava uom così esperto                   |     |
| Tra i libri, che snodar quella scrittura               |     |
| Sapesse, e far l'oscuro senso aperto.                  | 120 |
| Non che mutato il corpo, o la figura                   |     |
| Fosse a le lettre nò, ma sbigottiva                    |     |
| L' intrigata, e perpetua abbreviatura;                 | 123 |
| Perchè ogni lettra semplice serviva                    |     |
| Per sillaba, se ben d'altra maniera                    |     |
| Par, che l' Arcidiacono le scriva.                     | 126 |
| Ma, acciò se n' abbia una perfetta, e vera             |     |
| Notizia: ancorchè poco al fin c' importe,              |     |
| Che scriviam quasi ogni sillaba intera,                | 129 |
| Vi dò un esempio . Un volea scriver Corte :            |     |
| Questa voce bestial, che nella rima                    |     |
| Meritamente ha per compagna Morte,                     | 132 |
| Giungeva al C, ch' era la lettra prima,                |     |
| Un pò di coda, e ciò con gran giudizio,                |     |
| Ed a la T due virgolette in cima:                      | 135 |
| La coda nella C facea l' offizio                       |     |
| De la silla Cor, e quei due segni                      |     |
| Sul capo al T, dell' altra erano indizio.              | 138 |
| E così già quei pellegrini ingegni                     |     |
| Scrissero abbreviando, e ci intricaro                  |     |
| Forse ancor qualche enigma in quei disegni;            | 141 |
| Perchè, ponendo queste lettre a paro                   |     |
| Segnate con la coda, e con le orecchie,                |     |
| La Corte avea la forma di somaro . <sup>57</sup>       | 144 |

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> In quei tempi , nelle Corti , anche dei Grandi , per il servigio più basso degli Schiavi , e per servir la persona del Principe i Liberti tener si solevano . Questi facevano l' ufficio di Segretario , Mastro di Camera , Maggiordomo , e simili . Dai Latini erano così communemente chiamati . *Polibius a studiis , Thallus ab epistolis , Plancus a memoria , Paetus a voluptatibus* . (Segretario della Brachetta ) &c. *Lampin. Alex.4*.

 $<sup>^{\</sup>rm 57}$  Cifra leggiadra per lodar la Corte conforme al suo solito .

| Caratter degno in ver, dove si specchi                  |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Chi corteggiando vive, e non si striga                  |     |
| Da sì brutto mestier, pria che s' invecchi.             | 147 |
| Questa dunque difficile fatiga                          |     |
| Con tanti segni abbreviata, e mista,                    |     |
| Pose molti cervelli in molta briga.                     | 150 |
| Altri esser della scuola Trimegista <sup>58</sup>       |     |
| Opra dicean, ed altri un invenzione                     |     |
| Dannata di qualch' empio cabalista .59                  | 153 |
| Ma poichè con tant' uomini, e persone                   |     |
| Fu ricevuto in Roma Carlo invitto,                      |     |
| E fatto a se chiamar Messer Trifone; <sup>60</sup>      | 156 |
| Tosto innanzi a quel Re stando egli dritto,             |     |
| Con tal facilità quel libro lesse,                      |     |
| Come di propria man l' avesse scritto .                 | 159 |
| Ond' ei per questo in premio gli concesse <sup>61</sup> |     |
| Di poter gir tutto infangato, e brutto,                 |     |
| E che alla filosofica vivesse.                          | 162 |
| Questo fu dunque il guiderdone, e'l frutto,             |     |
| Che Trifon n' ebbe ; pur gli restò in mano              |     |
| Il libro, che a tradur se'l pose tutto.                 | 165 |
| E già di Mecenate e di Norbano <sup>62</sup>            |     |
| Tradotte ne vid' io le Vite un giorno,                  |     |
| Che a le sue stanze fui in Vaticano.                    | 168 |
| Donde cavai, quando mi posi intorno                     |     |
| A scriver questa Vita, alcune cose                      |     |
| Di autorità, per non ricever scorno.                    | 171 |
| Deh dunque, anime belle, e virtuose,                    |     |
| Non vi dispiaccia creder quanto scrivo,                 |     |
| Se ben pajon materie favolose.                          | 174 |
| Poichè Accilio Liberto, uom ch' era vivo                |     |
| Quando le scrisse, afferma, che fa errore               |     |

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Ermete il Trimegista , cioè , tre volte massimo , diede il nome a questa Scuola . Fu il primo tra gli Egizj , che investigò i secreti della Filosofia ed i misterj della Teologia , come nel *lib. al Esclep*.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Fa differenza tra Sofisti , e veri Cabalisti , i quali con arte a pochi nota dichiarano reconditi misterj Teologici . Ma quelli con più vero nome Negromanti sono detti per la superstiziosa virtù , che pongono in alcuni nomi , operando prestigj , e legando Demonj . Anzi che se tu usassi quei proprj nomi , che impose Adamo a ciaschedun animale (dicono essi ) massime in Ebraico proferiti , potresti a tutte le creature comandare . *Perer. cont. Mag. Pic. Mirand. Tom. Graz.* 

<sup>60</sup> Vedi nel cap. della Corte p. 1. & Esseq. p.2.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Per appunto mostra l' andamento , e natura di Trifone , replicata nel cap. della Corte .

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Norbano anch' esso Capitano di Ottavio. Quello, che nella guerra contro Bruto fu il primo con un esercito ad inviarsi per la Macedonia ad occupar i luoghi vantaggiosi, dove seguì poi la battaglia Filippica. App. 1.4. Dio. 1.47.

| Chi non le crede, e che di senno è privo.         | 177 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Chiamando Mecenate per autore <sup>63</sup>       |     |
| Di quel modo novel di abbreviare,                 |     |
| E non lui, che ne fu puro scrittore.              | 180 |
| Credi , che i nostri oggi il sapesser fare ?      |     |
| Altissime cavezze Pegasee,                        |     |
| Che Diavolo, là sù state a badare,                | 183 |
| Che stringendo le gole inique, e ree              |     |
| Degli assassin Poeti, or non punite <sup>64</sup> |     |
| I rubbati Episodj, e le Epopee?                   | 186 |
| Ma se a queste invisibili infinite                |     |
| Materie corron, qual famelica Orsa                |     |
| Al flavo mele, a la matura vite,                  | 189 |
| Che crediam, che facessero a una borsa            |     |
| Piena di scudi ? Orsù mentre in effetto           |     |
| La causa de sti ladri è quì discorsa,             | 192 |
| Ciascun tenga le man su 'l fazzoletto .           |     |

 <sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Eccoti il testo . Primusque ad celeritatem scribendi notas quasdam litterarum excogitavit , quam rem Aquilae liberti ministerio , multos docuit . Dio. 1.5.
 <sup>64</sup> Si adira contro quelli , che sotto specie di imitazione si fan lecito rubbar di peso da gli Autori , per farsi poi corona alle tempia di quegli allori , che altri nei lor giardini con sudore hanno inaffiati .

# VITA DI MECENATE PARTE TERZA.

#### ARGOMENTO.

In segno di amistade un' anticaglia
Del morto Zio diè Augusto a Mecenate .
Ambo pigliaron poscia e stocco , e maglia
Per reprimer di Antonio le bravate ;
Modena vide la feral battaglia ;
Sudaron l' uova e preparar chiarate ;
Il nostro Eroe nel braccio fu ferito ,
Ma per grazia del Cielo ora è guarito .

| Io non ho mai per burla, nè da vero,                   |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Dannato il modo del rubbar, che ha fatto <sup>65</sup> |    |
| Virgilio da Teocrito, e da Omero. 66                   | 3  |
| Perchè egli a guisa d' uom nei furti adatto,           |    |
| Sol tolto avria due pezze a le lor veste,              |    |
| Ma non, che li lasciasse nudi affatto.                 | 6  |
| E se ben eran di altro fil conteste, i                 |    |
| Ei le copriva di stame Romano,                         |    |
| Talchè di quelle diventavan queste .                   | 9  |
| Poi dato all' ago, e al fil tosto di mano,             |    |
| Con certo nobilissimo pudore                           |    |
| Ci andava racconciando il suo gabbano.                 | 12 |
| Talchè le pezze, che apparian di fuore,                |    |
| Cotanta somiglianza avean col resto,                   |    |
| Che fin si ci gabbava il proprio autore.               | 15 |
| Questo rappezzamento, dice il testo,                   |    |
| Che molti giudicaro traduzione.                        |    |
| Giudizio veramente da capestro !ii                     | 18 |
| Che chi non sa, ch' è pura imitazione,                 |    |

 $<sup>^{65}</sup>$  In questo principio mostra con molta erudizione , e leggiadria la differenza , che è tra 'l rubbare dagli antichi Scrittori , e l' imitarli . Vedi Giuseppe Scaligero .

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Poeti antichissimi: di Siracusa Teocrito, e di una Città ( ma non si sà quale ) in Grecia Omero. Di questi uno di stil Pastorale, in Eroico l' altro scrisse; furono imitati da Virgilio. Delle imitazioni vedi i rincontri fatti da *Fulvio Orsini*.

| Ma da lui con più pompa, e più grandezza         |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Di stil, recata nel Latin sermone?               | 21 |
| Anzi quel, che in altrui sembra mondezza,        |    |
| In lui diviene or fin, tanto il pulisce,         |    |
| Meschiando il grave, e la piacevolezza.          | 24 |
| Ma questa imitazion, perchè finisce              |    |
| Sol col diletto, e poco utile apporta            |    |
| Al mondo, che piu questo ama, e gradisce,        | 27 |
| Il Valla, che già fu persona accorta, 67         |    |
| Per ornamento sol par, che la metta,             |    |
| Come si usano i fior sopra la torta.             | 30 |
| Sol dunque l' imitar qualche perfetta            |    |
| Azion del liberal secol vetusto                  |    |
| Degn' è, che gli si faccia di berretta.          | 33 |
| Come il mandar di ricchi doni onusto             |    |
| L' amico, o'l familiar, che hai sempre accanto,  |    |
| Che così fece il generoso Augusto,               | 36 |
| Allor, che avendo a mettersi all' incanto        |    |
| L' arche del morto Cesare, e gli armarj,         |    |
| Dalla Milizia sì lodato, e pianto.               | 39 |
| Che pria ne trasse i dotti Comentarj, 68         |    |
| E a Mecenate ne fe largo dono,                   |    |
| Che poscia i conservò da gli empj avari .        | 42 |
| Quindi è, che tanto i Posteri gli sono           |    |
| Tenuti, come a quel ch' è stato scala,           |    |
| Che 'l Mondo è bravo in arme, e a scriver buono. | 45 |
| Inoltre gli donò per pompa, e gala,              |    |
| Come uom, ch' era in donar largo, e profuso,     |    |
| Un par di calze con la martingala,               | 48 |
| Che Cesare fu il primo a porle in uso, 69        |    |
| Perocchè avanti a lui non costumaro              |    |
| Quei sempliciotti di stoppar là giuso .          | 51 |

Quando che Orazio ebbe il ponte sconfitto . Se si aveva a scalzar gli stava fresco , E così Cesar notando in Egitto .

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Lorenzo Valla ritiene con Orazio . *Non imitationem rerum*, *sed locutionis magnitudinem Poetam efficere*. Consente bene con Aristotele che la poesia abbia per fine l' imitazione . *De Poetica lib.8. cap.4. e 5.* 

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Nella guerra Alessandrina fuggendo Cesare da i nimici a nuoto , sostenne sempre con la man sinistra in alto quel bel libro , nel quale aveva registrato le sue passate imprese , acciò non si bagnasse . *Appian.de bell.Alex. Svet. in Cat.64*.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Bel vedere quei bambinotti senza calze . E pur è vero , che in quei tempi non portavano calze , nè calzette , nè camicie ; perciò era sì frequente l' uso del bagno . Senti M. Bino tra le rime piacevoli contro le calze .

| Ma egli , quando fe quel gran riparo<br>Dal monte d' Iura , al lago di Geneva , <sup>70</sup> |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Che i Svizzeri passarlo in van tentaro,                                                       | 54 |
| Perchè i soldati suoi tutti vedeva,                                                           |    |
| Secondo l' uso aver le calze aperte,                                                          |    |
| Che alla camicia fuor si conosceva,                                                           | 57 |
| E su 'l ripar le travi aguzze, ed erte                                                        |    |
| Minacciavan periglio a i difensori,                                                           |    |
| Che vi scorreano a natiche scoperte,                                                          | 60 |
| Tosto a Roma spedì quattro Oratori,                                                           |    |
| Che a nome suo trattasser col Senato                                                          |    |
| D' ingombrar per sei dì tutti i sartori,                                                      | 63 |
| A far, secondo che essi avean recato                                                          |    |
| La forma, tante martingale, e tante,                                                          |    |
| Che servir sen potesse ogni soldato.                                                          | 66 |
| Lodar quei Padri assai quell' elegante                                                        |    |
| Foggia di guardanatiche, e in un tratto                                                       |    |
| Fero spedir negozio sì importante.                                                            | 69 |
| Anzi, acciò più restasse soddisfatto,                                                         |    |
| Ver Provenza inviar non so che balle                                                          |    |
| Di stringhe di durissimo cerviatto,                                                           | 72 |
| Che a posta fatte fur per allaccialle.                                                        |    |
| Or quando in campo giunser tante casse                                                        |    |
| Di martingale rosse, azzurre, e gialle,                                                       | 75 |
| Cesar le calze subito si trasse,                                                              |    |
| E vi cucì la sua ; poi fu partito                                                             |    |
| Il resto a i Capitan di classe in classe.                                                     | 78 |
| Scrivon, che quell' esercito fornito                                                          |    |
| Di tante martingale, ne divenne                                                               |    |
| Sì bravo, che toccava il Ciel col dito.                                                       | 81 |
| Fra gli archi dunque, e gli elmi pien di penne,                                               |    |
| E gli stocchi, e le mazze, e le celate,                                                       |    |
| Con che quel gran Roman sì illustre venne,                                                    | 84 |
| Stavan le calze soprannominate,                                                               |    |
| Reliquie militar nella superba                                                                |    |
| Guardaroba di Cesare appiccate .                                                              | 87 |
| Levolle Ottavio, e disse: or le ti serba                                                      |    |
| In memoria di lui, che nell' Egitto                                                           |    |
| Cleopatra legò tra i fiori, e l'erba; <sup>71</sup>                                           | 90 |

Cesare dopo la vittoria contro Pompeo trasferitosi in Alessandria fece chiamare Cleopatra , che già per discordia era scacciata dal fratello . Se ne venne ella sull' annottarsi sopra di una felluca , e per

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Vedi Comm. Ces. de bell. Gall. lib.1.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Di questa Regina n' ebbe Cesare un un figlio , chiamato dal nome suo Cesarione . *Svet.52*.

| Che a te le dono, Mecenate invitto,                |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Invitto dico, omai contra ogni acuto               |     |
| Ordigno, che a ferir sia pronto, e dritto.         | 93  |
| Già il desiato tempo era venuto,                   |     |
| Che in Roma si facevan celebrare                   |     |
| Gli onorati spettacoli di Bruto, <sup>72</sup>     | 96  |
| Con tanta splendidezza nel donare,                 |     |
| E tanta cortesia, che ci fur molti                 |     |
| Plebei, che incominciarono a gridare;              | 99  |
| Viva Bruto il Magnanimo, che tolti                 |     |
| N' ha dalle man del pubblico Tiranno,              |     |
| E dal giogo servil liberi, e sciolti.              | 102 |
| Viva; e 'l Senato gli decreti ogni anno            |     |
| A quel Tirannicida suo coltello                    |     |
| Una guaina pubblica di panno :                     | 105 |
| Anzi in memoria d' atto così bello,                |     |
| Si sospenda nel Tempio, e gli s' indori            |     |
| La manica di fuor tutta d' orpello .               | 108 |
| E crescendo ognor più questi rumori,               |     |
| Tosto colà si trasse Mecenate <sup>73</sup>        |     |
| Con alcuni aderenti, e servitori,                  | 111 |
| E a dare incominciò brutte ceffate;                |     |
| Fra gli altri a un certo Quinto Nebulone, 74       |     |
| Che a gridar sollevava le brigate,                 | 114 |
| Si lassò gir con sì fatto sgrugnone, <sup>75</sup> |     |

non esser conosciuta all' ingresso del palazzo regio , fecesi avviluppare dentro di una coltre , e così da un suo fidato servo fu portata nelle stanze di Cesare . Ammirò questi l' ingegno di Cleopatra , s' invaghì dei graziosi tratti , s' innamorò delle belle fattezze : in ultimo n' ebbe un figlio chiamato Cesarione . *Plut. in vit. Caesar*.

<sup>72</sup> Era frequente l' uso di rappresentar giochi , e spettacoli appresso i Romani : e ciò facevano per tenere il popolo lieto , e quasi obbligato , acciò più pronto fosse a comandi . Il fine era la Religione , Credevano con questi far cosa grata ai loro Dei , e renderseli placati e propizj . Tre erano i luoghi dei spettacoli . Nei Teatri si rappresentavano Comedie , Tragedie , ed altre azioni sceniche . Negli Anfiteatri giochi di Gladiatorj, Cacce di Leoni , Tigri , ed Elefanti , e battaglie navali . Nel Circo Abbattimenti , e Tornei di cavalieri , e pedoni , e corso di carrette. Era officio de i Pretori , e degli Edili dare spettacoli . Buleng. Arnob. Svet. in Dom.

<sup>73</sup> Aveva già consumato Ottavio l' eredità dell' adozion di Cesare, di Ottavio suo Padre, e di Filippo suo Partigiano in donativi al Popolo, affrettando la vendetta dei Congiurati.

Bruto, e Cassio presa occasione di dare gli spettacoli, come Pretori, con donativi cercarono sollevare il Popolo per la revocazione del bando; spargendo ancora medaglie, ed in esse un cappello in mezzo a due pugnali; *Aed. Mart.* Si oppose Ottavio con mandare alcuni nel Teatro ad interrompere gli spettacoli, e forse tra questi vi fu Mecenate ancora. *Ap. lib.3*.

<sup>74</sup> Per il significato del nome , nel presente fatto , di ciarlatore , e cicalone .

 $^{75}$  Cioè , pugno , o percossa al grugno , o alla bocca . Penso sia voce buona . Torna meglio il vederlo , che il provarlo .

| Che gli cacciò nel gozzo la parola                       |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Con forse undeci denti sdrucciolone.                     | 117 |
| Briccon, dicendo, iii or godi, e ti consola,             |     |
| Che a mensa ti sarà di gran vantaggio                    |     |
| L' aver i denti fin giù per la gola.                     | 120 |
| Indi per forza cacciò gli occhi a un paggio              |     |
| Di Cassio, e sen gì l' acqua giù pel fiume,              |     |
| Che 'l gridar per altrui non è da saggio.                | 123 |
| Se ben tenuto fu villan costume,                         |     |
| Che almen dir gli doveva, Buona sera,                    |     |
| Come usa dir, chi smorza ultimo il lume.                 | 126 |
| Basta: il rumor quietossi di maniera,                    |     |
| Che i percussor di Cesar vider quanto                    |     |
| Fa grand' error, chi nella Plebe spera.                  | 129 |
| Or standosi così tra riso, e pianto                      |     |
| Roma, che era usa ad esser ubbedita,                     |     |
| Un pò, che gli occhi rivolgeva in canto;                 | 132 |
| Fece dar ne i tamburi, e fu bandita                      |     |
| La guerra contro Antonio, che a dispetto                 |     |
| Del Senato avea Modena assalita .                        | 135 |
| E Decio ivi assediato, e così stretto,                   |     |
| Che per la fame a tutti omai pareva                      |     |
| Un sardellon, che avesse il corsaletto.                  | 138 |
| Sol dunque a far soldati si attendeva,                   |     |
| Nè più s' udian per Roma o baje, o scherzi,              |     |
| Ma un gridar serra serra, un lieva lieva,                | 141 |
| Con tanto ardir, che quasi i quattro terzi <sup>76</sup> |     |
| Del popolo passato era alla banca                        |     |
| Con le belle bracciate de i sesterzj: <sup>77</sup>      | 144 |
| Anzi una paga anticipata, e franca                       |     |
| Fu loro data . Ahi povera milizia                        |     |
| D' Italia oggi sì vil, sì abbietta, e manca!             | 147 |
| Tu pur dietro alla barbara avarizia                      |     |
| Passi oltre a i monti a far del nuovo, e fresco          |     |
| Tuo sangue per tre scudi ampia dovizia,                  | 150 |
| Nè miri, che lo Svizzero, e 'l Tedesco,                  |     |

 $<sup>^{76}</sup>$  Ma ditemi . E quanti ve n' erano rimasti ?  $^{77}$  Valeva il Sesterzio piccolo (  $\it Sestertius$  in Lat. ) un mezzo grosso della nostra moneta . Il grande , (Sestertium in Lat.) valeva mille volte di più, cioè scudi 25. Credo bene, che da i gran donativi, con cui i Capitani allettavano al valore i soldati , in buona parte nascesse lo splendore dell' antica milizia . So che Pompeo (fu più volte) ma in particolare per la guerra contro Mitridate donò 250. scudi per ciaschedun pedone, crescendo poi a proporzione con i Cavalieri, ed Offiziali. Cesare sino a 500. scudi. Ottavio donò e case, e possessioni. Bud. Plut. Flor. Ap.

| Più di te saggio, pria conta, e bilancia             |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| L' argento, e l' or sopra il bisunto desco,          | 153 |
| Poi sbuca fuor con l' affumata lancia                |     |
| Dall' aspra tana altier d' una ventina               |     |
| Di scudi, parte in paga, e parte in mancia.          | 156 |
| Così si è fatta d' or quasi Argentina; <sup>78</sup> |     |
| Così mantien la Svizzera Lucerna                     |     |
| Il lume dell' antica disciplina.                     | 159 |
| E tu rivolta in poveretta sberna,                    |     |
| A Casa di tornar non prendi a sdegno                 |     |
| Con la cannuccia in man quando più verna;            | 162 |
| Là dove a pena giunta fai disegno,                   |     |
| Per rivestirti, liberar quei campi,                  |     |
| Che al tuo partir altrui lasciasti in pegno.         | 165 |
| Nè temi il fin, nè di vergogna avvampi!              |     |
| Ma i Consoli già son montati in sella <sup>79</sup>  |     |
| Per far, che Decio dall' assedio scampi.             | 168 |
| Pansa porta dinanzi una rotella,                     |     |
| E sulle spalle un gran spiedo da porci,              |     |
| Ed Ircio un Corsescone, e una Randella:              | 171 |
| Ambo con barba rasa, e crini scorci, 80              |     |
| Ed ambo con le vesti consolari,                      |     |
| Ma quella d' Ircio un po rosa da i sorci,            | 174 |
| Or non avendo esercito del pari                      |     |
| Di valor, nè di numero a i nemici,                   |     |
| Pansa sen gì a Bologna a far denari,                 | 177 |
| E fatte col favor di molti amici                     |     |
| Due legioni, ma in ver non molto degne,              |     |
| E quel, che è peggio, con maligni auspici,           | 180 |
| Verso Modena alzò le ardite insegne,                 |     |
| Ed ei con le bisacce sul cavallo,                    |     |
| Che di torzuti cavoli avea pregne, 81                | 183 |

 $<sup>^{78}</sup>$  Scherzo allusivo alle due Città dei Svizzeri Argentina , e Lucerna .

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Da due Consoli (dignità suprema) era governata la Romana Repubblica. Vestivano di porpora. Andavano loro avanti dodici littori con fasci di verghe, ed in mezzo l'accette: ma però alternativamente, cioè un mese per ciascheduno, *Regio imperio duo sunto*. *Praeeundo*, *judicando*, *consulendo Praetores*, *Judices*, *Consules appellantur*. *Cic. de leg*.

<sup>80</sup> Un' unta , e l' altra un pò rosa dai sorci .

Altrimente così chiude questo terzetto ; e ciò perchè incominciava di già a mancare l' autorità Consolare , e a decadere lo stato della Republica Romana . In quanto alla portatura *Patres intonsi* son chiamati da *Ovid. Fast.2*.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Per il vanto, che tra gli altri portano i cavoli Bolognesi.

I cavoli a Pansa , e le Ranocchie a M. Antonio sono aggiunti per qualificare i costumi di questi due Capitani .

| Marciava innanzi con molto intervallo         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Per gir la sera a tempo a farli a cena;       |     |
| Ma gli parran mal cotti, s' io non fallo.     | 186 |
| Perocchè Antonio ciò sentito appena           |     |
| Mille guerrier fra una palude ascose,         |     |
| I quai di scapricciarsi erano in vena.        | 189 |
| Con quei, che dianzi avea per vie fangose,    |     |
| A far scorta al collega Ircio mandato,        |     |
| Scelte le miglior genti e più stizzose,       | 192 |
| Col Conte Carsuleo , quel gran soldato ,82    |     |
| Quel, che nella giornata di Tessaglia         |     |
| Uccise un fante a piè mez' ammalato.          | 195 |
| Or Pansa, che non pensa alla battaglia,       |     |
| Ma di fare un mortar di salsa fina            |     |
| Da intinger l'ingroppata vettovaglia.         | 198 |
| Già la folta palude avea vicina,              |     |
| Quando scappar ne vide mill' elmetti,         |     |
| Che d' altrettanti capi eran guaina,          | 201 |
| E vide mille perticoni eretti,                |     |
| Com' usan quelle genti affumicate,            |     |
| Che scopano i trombon de i nostri tetti .     | 204 |
| Ma ei, che ben per cento cervellate           |     |
| Avea cervello, un pò fermò gli sproni,        |     |
| Per aspettar le due legioni armate.           | 207 |
| Che giunte : Olà Signor Commilitoni, 83       |     |
| Disse, avvertiam, perchè da quei pantani      |     |
| Escon con lance a schiera i ranocchioni.      | 210 |
| Certo son quei, che in Licia eran villani, 84 |     |
| Poi ranocchi si fer , perchè turbaro          |     |
| L' acqua alla Dea coi piedi, e con le mani.   | 213 |
| Deh mirate di grazia, come il chiaro          |     |
| Lor ventre, opposto al Sol pare un cristallo, |     |
| O, per dir meglio, un vestitel d'acciaro!     | 216 |

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Era questi Capo della squadra Pretoria di Ottavio , e della legion Marzia , quella così celebrata da Cic. per essere stata quasi distrutta combattendo in questa guerra contro M. Antonio . *Philip.3. Ap. 1.3*.
<sup>83</sup> È vario nel Manuscritto il parlar di Pansa , leggi questo ancora .

Disse con certe spaventate voci :
Misericordia ! quanti ranocchioni
Scappan dalla palude tutti in tresca !
Mirate spalle da portar lancioni !
Deh come fatto avriam la bella pesca ,
Se avessim' attaccato su 'n quest' aste
Col duro fil l' amo ritorto , e l' esca ?

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Hai nelle Metamorfosi di Ovidio la favola al *lib.6*.

| Ma chi in malora gli ha posti a cavallo,      |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ed a che effetto romperci la strada?          |     |
| Orsu vediam non por la mira in fallo :        | 219 |
| Diam dentro dunque, e vada come vada,         |     |
| Che se questi son uomini, o ranocchi,         |     |
| La lancia ne fia giudice, e la spada.         | 222 |
| Diam dunque dentro, perchè appena tocchi      |     |
| Spero vederli dar la schiena in terra ;       |     |
| Giacchè a rovescio portano i ginocchi.        | 225 |
| E così detto, il duro spiedo afferra,         |     |
| E con l' ardire a un tempo, e con la mano     |     |
| Mostrò, che gran maestro era di guerra.       | 228 |
| Provar facendo a quei, che stese al piano,    |     |
| Che di ciascun quà giù mortal dolore          |     |
| Il morire infilzato era i decano.             | 231 |
| E certo egli quel dì n' avea l' onore,        |     |
| Se le foglie rimaste per sciagura             |     |
| Dalle bisacce colle cime fuore,               | 234 |
| Non avesser chiamato a la pastura             |     |
| I cavai de i nemici, che a quei cavoli        |     |
| Correvan tutti a guisa di congiura.           | 237 |
| Non fate al nome di cento diavoli,            |     |
| Gridava Pansa, gite altrove a pascere,        |     |
| Che malanno aggia l' alma dei vostri avoli .  | 240 |
| Tapini voi, se m' incomincio a irascere:      |     |
| Tornate in dietro, o ch' io vi fo i più grami |     |
| Ranocchi, che sian mai nati, o per nascere.   | 243 |
| Ma quei guerrier, che si teneano infami       |     |
| Di non torsi dal volto il vituperio,          |     |
| D' esser chiamati ranocchion dagli ami,       | 246 |
| Gl' incominciar sul capo il battisterio, 85   |     |
| Mentre attendean le bestie a pasturare,       |     |
| Con gran vergogna del Romano Imperio:         | 249 |
| E già stordito, gli eran per scappare         |     |
| Fuor delle staffe le pianelle rosse,          |     |
| E apria la bocca e non potea parlare:         | 252 |
| Ma da man dei nemici lo riscosse              |     |
| Carsuleo, che vi corse a dargli ajuto,        |     |
| E gli ristrinse su gli arcion le cosse.       | 255 |
| S' era del par gran pezza combattuto.         |     |

 $<sup>^{85}</sup>$  Noi intendiamo per Battisterio lo strepito , o bussar , che far si suole la Settimana Santa dopo smorzata l' ultima candela nel Divino Offizio .

| Quando vista piegata la bandiera                     |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Di Pansa, e 'l Conte Carsuleo caduto;                | 258 |
| Sentita fu l' Antoniana schiera                      |     |
| Gridar Vittoria; ma pian pian di grazia:             |     |
| La vita il fine, e il dì loda la sera.86             | 261 |
| La mensa dopo pasto si ringrazia;                    |     |
| Ancor non era entrata la Pretoria <sup>87</sup>      |     |
| Squadra in battaglia, non che fosse sazia;           | 264 |
| La qual per testimonio dell' istoria,                |     |
| Urtò nel vincitor con tanto ardire,                  |     |
| Che rincular fe indietro la Vittoria:                | 267 |
| Nè per quel giorno osò più comparire,                |     |
| Fin che non vide rotta, e fracassata                 |     |
| Quella schiera fortissima perire .                   | 270 |
| E Pansa ricevuta una stoccata,                       |     |
| Ove l' usbergo è giunto con gli arnesi,              |     |
| D' altro imbrattò la sella, che d' agliata.          | 273 |
| Così molti fur morti, e pochi presi,                 |     |
| E fra gli altri prigion furon trecento               |     |
| Cinquantasette giovan Bolognesi,                     | 276 |
| Che fuor della battaglia a salvamento                |     |
| Si stavan ritirati all' ombre opache,                |     |
| E al volto si venian facendo vento.                  | 279 |
| Si legge in quel trattato delle brache <sup>88</sup> |     |
| Di Publio Peto, e dove Plinio scrive                 |     |
| Il modo d' ingrossar le pastinache,                  | 282 |
| Che queste genti fur lasciate vive,                  |     |
| Per caricarle di nemiche spoglie,                    |     |
| E così in campo le menar cattive.                    | 285 |
| Ma mentre ogni vil preda si raccoglie,               |     |
| Le some trapassar troppo il dovere,                  |     |
| Nè ci ebber pure un piumacciuol di foglie.           | 288 |
| Anzi ogni Capitano, ed ogni Alfiere                  |     |
| Quel dì trattato fu da Dromedario,                   |     |

Di Catone Uticense , e dove scrive Plinio la nobiltà delle lumache .

Ti ho addotto il manuscritto in prova del capriccio del Poeta.

<sup>86</sup> Verso del Pet. p.1. canz.4.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Una squadra di soldati eletti , guardia della persona del Generale era detta Pretoria , e li soldati Pretoriani . Notabile fu il valore di questa squadra di Ottavio . Si azzuffò con la Pretoria di Antonio appresso Modena in certe valli , ora dette di Crevalcore , e si combatteva come in steccato senza muoversi di luogo , e senza fallir mai colpo , nè si sentiva pur una voce : ma sol percosse , sospiri , e gemiti dei moribondi . Durò tanto l'abbattimento , che della Pretoria di Ottavio non ne restò vivo pur uno , e pochi pochi di quella di Antonio . Credi facesser da dovero ? *App. l.3*.

| Che usa portar la soma , e 'l mulattiere .<br>Onde fer voto alzar di marmo Pario ,<br>Se sane riportavano le pelli , | 291  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Qualche memoria al gran Giove asinario,                                                                              | 294  |
| Il che ottenuto, a furia di martelli,                                                                                | 22.  |
| Giunti a Bologna, per pagare il voto,                                                                                |      |
| La torre edificar de gli Asinelli . <sup>89</sup>                                                                    | 297  |
| Ferito Pansa, e omai di sangue voto,                                                                                 |      |
| Anche egli in fuga al fin voltò la briglia,                                                                          |      |
| Benchè alla piaga fe gran danno il moto.                                                                             | 300  |
| E se ben ebber dietro un parapiglia                                                                                  |      |
| Tenetelo, che già cade, e non cade,                                                                                  |      |
| Basta il destrier mertò doppia caniglia, 90                                                                          | 303  |
| La fama in tanto, che accorciò le strade,                                                                            |      |
| Fu prima ella, che ad Ircio diè l' avviso                                                                            |      |
| Delle legion tagliate a fil di spade.                                                                                | 306  |
| Il qual, fatto chiamare all' improviso                                                                               |      |
| Ottavio, che per ordin del Senato,                                                                                   |      |
| Non s' era mai da i Consoli diviso,                                                                                  | 309  |
| Disse: A noi tocca, giovane onorato                                                                                  |      |
| Rimondar questa pera or , che avem spia ,                                                                            |      |
| Che il vincitor senza temer d'aguato,                                                                                | 312  |
| Avendo rotto tanta fanteria,                                                                                         |      |
| E'l valor nostro non prezzando punto,                                                                                |      |
| Tutto allegro sen vien per dritta via:                                                                               | 315  |
| Anzi con un confuso contrapunto,                                                                                     |      |
| Cantando quel Sonetto del Petrarca,                                                                                  |      |
| Satti buon la cipolla col pan unto.                                                                                  | 318  |
| Dunque imboschianci, e diamogli una carca                                                                            |      |
| Sì fatta , che al passar cotante uccise                                                                              |      |
| Genti, faccian crollar l' Infernal barca. 91                                                                         | 321  |
| Sì potran poi nelle campagne Elise                                                                                   |      |
| L' alme dianzi de i nostri andar cantando :                                                                          | 22.4 |
| Se Africa pianse, Italia non ne rise. 92                                                                             | 324  |
| E così detto, e nulla dimorando,                                                                                     |      |
| Sen giro ad imboscar fra certe valli,                                                                                |      |

 $<sup>^{89}</sup>$  Torre in piedi , se non dritta in Bologna , di questo nome appunto : edificata da Pietro Asinelli . Non avea grido di nobile veruno , se non alzava una Torre . Matt. Vil.

<sup>90</sup> Caniglia vale provenda, misura di orzo solita darsi al cavallo. Voce usata in Regno.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Vien dai Greci , che Caronte passasse le anime dei defonti con la sua barchetta da una ripa all' altra del fiume Acheronte . Per ciò in sepellir i morti ponevan loro in bocca un obolo , una moneta per pagar al Barcarolo il nolo . *Virg. Aen. 6. Ovid. Metam. 7*.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Petr. p. 2.

| Il passar de i nemici ivi aspettando.              | 327 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Ove poi giunti per diversi calli,                  |     |
| Subito Ottavio sbucò loro addosso                  |     |
| Con sì crudel tempesta di cavalli,                 | 330 |
| Che la vanguardia, ancorchè numer grosso           |     |
| D' uomini d' arme, e di cavai leggieri,            |     |
| Tutta si rovesciò nel vicin fosso.                 | 333 |
| Gli altri temendo incontri così fieri,             |     |
| Tosto raccomandar la lor salute                    |     |
| Alle fedel calcagna de i destrieri.                | 336 |
| E fecer ben : perchè talor le acute                |     |
| Lance dan morte, ed al parer dei savi,             |     |
| La vita è una bellissima virtute.                  | 339 |
| Alla barba de i Turchi e degli Schiavi, 93         |     |
| Che per natura timidi, e codardi                   |     |
| Vanno a farsi ammazzar per parer bravi.            | 342 |
| Quel giorno, essendo sotto gli stendardi           |     |
| Di Ottavio il Cavalier Don Mecenate,               |     |
| Tra i primi Capitani, e più gagliardi,             | 345 |
| Poichè cento persone ebbe stroppiate,              |     |
| Ed a cento altre forato la pancia,                 |     |
| E cento alfane a terra rovesciate, [*]             | 348 |
| Riportò in campo, e non fu miga ciancia,           |     |
| Due dei miglior guerrier, e dei più forti          |     |
| Ambo infilzati in una stessa lancia;               | 351 |
| Che i meschin, non essendo ancora morti,           |     |
| Venivan maneggiando or gambe, or braccia,          |     |
| E si dolean tra lor delle lor sorti.               | 354 |
| Or mentre i vincitor davan la caccia               |     |
| A i vinti, a cui fortuna empia e ritrosa           |     |
| Avea voltato la matrigna faccia,                   | 357 |
| I prigion, che vedean quasi ogni cosa              |     |
| Gir in ruina, posta giù la soma,                   |     |
| Ver Bolona truccar per la calcosa .94              | 360 |
| Il che fu causa, che abbattuta e doma              |     |
| La superbia di Antonio, si facesse                 |     |
| L' accordo poi tanto dannoso a Roma. <sup>95</sup> | 363 |

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Non altrimenti che l' Asino per la cavezza tirano quella vil canaglia i lor Signori con il Dogma del Destino a tutti i rischi , massime nelle guerre , sino a riempir dei propri corpi i fossi . *Ramus.par. 2. Tass. Hist. Turc.* 

<sup>94</sup> Frase del parlar furbesco . Vale correre , caminare per istrada .

<sup>95</sup> Fiaccato l' ardir di Antonio per due rotte appresso Modena ricevute . All' incontro Ottavio fatto già Console avantaggiatosi in riputazione, fu cagione, che sopiti tra di loro gli odj, unissero insieme con le

| Ma non si eran le spade ancor rimesse,              |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Che Mecenate ad infilzare il resto                  |     |
| Tornando, ci patì qualche interesse:                | 366 |
| Perocchè l' elmo gli fu rotto, e pesto,             |     |
| E foratogli un braccio da una polza                 |     |
| Con viso sen partì grinzo, ed agresto.              | 369 |
| Così gira fortuna e fugge, e stolza!                |     |
| Basta, che si fe in Modena curare,                  |     |
| Ed in casa alloggiò del Signor Molza .96            | 372 |
| A cui divenne poi sì familiare,                     |     |
| Che in Roma gl' impetrò molte esenzioni,            |     |
| E nelle lettre gli scrivea Compare .                | 375 |
| Aveano i Molzi allor presso a i Rangoni             |     |
| Le antiche case loro, e vi si giva                  |     |
| Per certe scale vecchie di mattoni.                 | 378 |
| Quivi continuamente il dì veniva                    |     |
| A visitarlo quasi a concorrenza                     |     |
| Chiunque letterato allor fioriva:                   | 381 |
| Anzi fin dalla nobile Vicenza, 97                   |     |
| Vi venne quel Grammatico eccellente,                |     |
| Che fe fra Gutta, e Stilla differenza.              | 384 |
| Guarito Mecenate, e già possente                    |     |
| A poter far viaggio, una mattina                    |     |
| Quella Città gli fece un bel presente:              | 387 |
| Quindici libre di salsiccia fina,                   |     |
| Una rotella tutta lavorata                          |     |
| Di una manifatura pellegrina .                      | 390 |
| Su la qual con piacer della brigata,                |     |
| Si vedea la profonda, e larga istoria <sup>98</sup> |     |
| Del già Potta di Modena intagliata .                | 393 |
| Ma il don, ch' egli ebbe per sempre in memoria,     |     |
| E che sen valse, che, com' uon di corte             |     |
| Poco temea l' autorità Censoria;                    | 396 |

forze i talenti ancora per vendicarsi dei privati loro nemici , ed a porre il giogo alla Repubblica , fecero l' abboccamento , che durò due giorni dalla mattina alla sera in una isoletta del fiume Labinio vicino a Modena . Chiamarono per terzo Lepido , e formarono il Triumvirato sì dannoso a Roma. Dio.46. Ap. 1.4. Svet

<sup>96</sup> Fu Mario Molza Poeta Modenese . Vedi di lui nel Viaggio di Parnaso p. 2.

 $<sup>^{97}</sup>$ E questi Palemone Vicentino . Vedi che di lui a lungo parla Svet. de Illust. Grammat.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Modena era governata dal Potestà, come già Roma da i Consoli. E quel, che avvenir suole nei Scrittori, e Notari, che in scrivendo abbreviano, s' introdusse per usata abbreviatura, che in luogo di Potestà si scrivesse Potta con una linea sopra. Di quì per scherzo derivò poi il Potta di Modena. Questa è l' istoria. Della dimension poi, che di essa fa l' Autore, se sia Metaforica, o Matematica, senza disputarlo mi rimetto al giudizio di chi legge, se egli è cotale, che vi giunga. Gasp. in Tassi.

| Fu in una cassa ben serrata, e forte,        |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Fra molt' alga marina, intorno a cento       |     |
| Maschere Modenesi di più sorte,              | 399 |
| Di che soddisfattissimo, e contento,         |     |
| Tornando a Roma, fece aggiunger poi          |     |
| La barba a molte, ch' eran senza mento. 99   | 402 |
| Scrivon che più di un giorno, e più di doi,  |     |
| Per veder quelle maschere di gesso,          |     |
| Durò la calca de gli amici suoi ;            | 405 |
| Ond' io non sò perchè con gli altri appresso |     |
| Chiari inventor di qualche bel mistiero,     |     |
| Da Polidor Virgilio ei non sia messo:        | 408 |
| Perocchè ( a dir quel poverel del vero )     |     |
| Si trova per scritture di molt' anni,        |     |
| Che Mecenate in Roma fu il primiero,         | 411 |
| Che v' introdusse il mascherar da zanni 100  |     |

Tornato a Roma, egli ad alcune poi Giunse la barba, che avea raso il mento.

 $<sup>^{99}</sup>$  Ecco introdotta la fraude , e la menzogna nella Romana Corte ; ma più chiaro nel manuscritto .  $Con\ che\ soddisfattissimo\ e\ contento$ 

 $<sup>^{100}</sup>$  Con l' adulazione s' introdusse Mecenate a quel sì alto grado della grazia di Augusto . Sen. de Benef. 6. c. 32.

# VITA DI MECENATE PARTE QUARTA.

#### ARGOMENTO.

Ottavio, Antonio, e Lepido fan pace;
Poi si spassano in Roma a tagliar teste:
Ma perchè Bruto in arme a lor non piace,
Gli danno addosso, ed egli è nelle peste.
Mecenate si mostra uomo capace
In ogni affare sì, che il credereste
Pieno di senno, e pur ei guida male;
E il suo getta ai Poeti lo stivale.

| Se fin sul mar là dietro al Paradiso                   |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Terrestre, dove il Sole ogni mattina                   |    |
| Le man si lava, e'l sonnacchioso viso;                 | 3  |
| Se fin dove la Sera poi declina,                       |    |
| Cacciatosi di capo la berretta,                        |    |
| A dar la buona notte alla marina,                      | 6  |
| E se per dove il dì corre a staffetta,                 |    |
| Sgozzato dalla sete, e pien di scorno                  |    |
| Di aver rotto per strada la fiaschetta;                | 9  |
| Dico, che se girai cercando intorno,                   |    |
| Per dir in tre brevissime parole,                      |    |
| L' Oriente, l' Occaso, e 'l Mezzo giorno,              | 12 |
| Non troverai, per quanto gira il Sole,                 |    |
| Fra i popoli propinqui, e fra i lontani,               |    |
| E sia pur qual nazione esser si vuole,                 | 15 |
| Gente, che omai con più maturi, e sani                 |    |
| Giudizj abbia i negozj suoi trattati,                  |    |
| Che fer quegli accortissimi Romani.                    | 18 |
| Perchè, per fin nel por nome a i casati <sup>101</sup> |    |

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Nel chiamar le persone usavano i Romani per lo più tre vocaboli Prenome , Nome , e Cognome . Il prenome è assai generico , e lo troverai scritto con queste lettere C. Cajo , dall' allegrezza del Padre ; L. Lucio , dal nascer della Luce . M. Marco , dal mese di Marzo &c. Il Nome è dichiarativo del Casato , o della Famiglia , come Tullio , Cornelio &c. Il cognome è individuale della persona , preso da qualche difetto del corpo , o altra segnalata azione ; come Lentulo dal segno di lente , e Torquato dalla Catena , che

| Non si mosser giamai senza ragione,           |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Come vediam ne i Lentuli, e Torquati,         | 21 |
| Anzi quel severissimo Catone,                 |    |
| Che censurando, il Mondo avea ridutto, 102    |    |
| Che non ardiva pur far colazione.             | 24 |
| Fino a Cajo Mecenate, essendo putto,          |    |
| Mutò il nome, e'l chiamò Cajo Malchino        |    |
| Perchè giva disciolto, e scinto tutto; 103    | 27 |
| Recando questo nome pellegrino                |    |
| Dal Greco, come in un sermon d' Orazio        |    |
| Dottamente discorre il buon Lambino: 104      | 30 |
| Ma poi cresciuto il putto, e non mai sazio    |    |
| Di aver gente di pezza a cenar seco,          |    |
| E non bastava dirgli, Io vi ringrazio:        | 33 |
| Che a forza dentro al liberal suo speco       |    |
| Per la toga tirava le brigate, <sup>105</sup> |    |
| Dicendo: Io vò, che voi cenate meco.          | 36 |
| Per quel suo tanto dir : Meco cenate          |    |
| Formandovi una sincope bastarda,              |    |
| Roma il chiamò poi sempre Mecenate .          | 39 |
| Ma torniamo all' istoria, che sol guarda      |    |
| L'azion, e i tempi, e le dà noja, e tedio,    |    |
| Se troppo fuor di strada si ritarda :         | 42 |
| Levato che fu a Modena l' assedio,            |    |
| E Decio divenuto un zer via zero,             |    |
| Che quando vuol dir mal, non ci è remedio,    | 45 |
| Lepido, Antonio, e Ottavio a un tratto fero   |    |

levò T. Manlio a quel Franzese Gigantesco nel duello appresso l' Aniene . Liv. 7. P. Mon. de nom. Possid. Guar.

Officio del Censore era , il pigliar nota dei nomi delle Famiglie , e possessioni , e dell' aver di ciaschedun Cittadino Romano , ed a proporzion di quello imporre , e riscuotere il censo . Castigava i discoli , privava di grado i Senatori , levava il cavallo , e l' anello ai Cavalieri , puniva i mali cultori dei campi . Perciò , Mastro di costumi , il Censore era detto . In capo poi di cinque anni , termine dell' Officio , numerava in Campo Marzio tutto il Popolo di Roma , che sotto L. Lentulo , e L. Gellio giunse sino a quattrocento cinquantamila . Perciò questo spazio dai Latini Lustro vien detto , come dai Greci Olimpiade . Cic. de leg.2. ved. Mass. Pont. p.2.

<sup>103</sup> Non erano soliti uscir in pubblico gli antichi non cinti . Nè avevano regola . Discincta vestis , discinctus animus . Adag. Perciò Seneca rimprovera Mecenate . Oratio ejus aeque soluta est , ac ipse discinctus . Vedi anche Dionisio Lambino sop. la Sat. 2. Sen. ep. 114.

104 Vedi Carm. l.1. Od.1.

La Toga è simbolo delle Lettere , dalle quali tirato Mecenate , tirava i Virtuosi per la Toga . Sin dal principio pigliaron l' uso di portar la Toga i Romani dai Toscani , che perciò Togati erano detti , come i Greci Palliati ; Benchè i Senatori , e i Magistrati vestissero la loro con mostre di porpora , e Pretesta la chiamavano : usata altresì dai Putti nobili . Vi era ancora la Toga Candida portata da quelli , che concorrevano alla richiesta dei Magistrati . Liv. 1. Lips. de Magis. Gell.

| Pace tra loro, e senza contenzione                          |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Uniti in Roma entrar con viso fiero;                        | 48 |
| Ove fer poi sì orribile occisione, 106                      |    |
| Che per ogni contrada si vedea                              |    |
| Far coi capi degli uomini al pallone;                       | 51 |
| Nè contra l' ira lor malvagia, e rea                        |    |
| Giovar nè sepolture, nè cloache,                            |    |
| Dove qualche meschin si nascondea.                          | 54 |
| Lucrezio il sà, che vivo, e senza brache <sup>107</sup>     |    |
| Fu d' un umida tomba tratto fuori,                          |    |
| Che l' avean mezzo roso le lumache.                         | 57 |
| Solo fra tanti strepiti, e rumori                           |    |
| La vita ottenne in don Marco Serpillo                       |    |
| Che fe quel bel trattato de i sapori.                       | 60 |
| Mecenate lo chiese, e a lui sortillo 108                    |    |
| Ottavio, tanto più, ch' era eccellente                      |    |
| Nel gioco, che si chiama Toccatillo.                        | 63 |
| Stanca, e non sazia ancor l'empia lor mente,                |    |
| Giunser gli avvisi, come messo insieme                      |    |
| Bruto aveva un esercito possente.                           | 66 |
| Alla cui nuova, a guisa di chi teme,                        |    |
| Lepido si fe smorto, e torse il collo, 109                  |    |
| Che parea proprio una zucca dal seme.                       | 69 |
| Ciò visto Ottavio, e volto a Quinto Frollo,                 |    |
| Costui, disse, si muor, mettil di grazia                    |    |
| Nell' aceto rosato un poco a mollo.                         | 72 |
| In tanto avendo già per la Dalmazia                         |    |
| Con tre legion Turpilio innanzi spinto,                     |    |
| (Turpilio, che alle donne era in disgrazia,) <sup>110</sup> |    |

106 Fu crudelissima la Proscrizione di questi tre Satrapi, ogn' uno di loro risoluto di vendicarsi dei proprj nemici, e levarsi d' avanti gli ostacoli alla Signoria, e cumular danari. Nè pur erano sicuri gli amici, che se gli vendeano l' un l' altro a prezzo di morte. Ovunque si trovavano i condannati si tagliava loro il capo, restando il busto, pasto dei cani. Si trovarono dei morti di fame in luoghi ascosi, altri appiccati, precipitavansi molti dai tetti, e finestre, gittavansi nel fuoco, e i più nel Tevere. Fu il numero dei proscritti sopra centomila. Ma odi facezia Tragica. Torano, uno dei condannati, trovato dai Sergenti, pregò quelli a differirgli la morte; sperando mediante il Figlio familiare di Antonio di ottener la grazia. Sì bene, risposero, ma dacci prima il capo. Ap. 1.4. Dio. 51.

Turpilio che fu detto , Il trista grazia . Sono ingiurie usate dalle donne . Era brutto lo sgraziato .

 $<sup>^{107}</sup>$  Dice il vero . Si ascose questi in una sepoltura , e finalmente , cessato il rumore , fu assoluto , e poi fatto Console . *App. l.4*.

<sup>108</sup> È pur dovere , che Mecenate ancora faccia la parte sua in questa Tragedia.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Per il poco animo di quest' uomo . Vedilo , che ribellatosi dai compagni nella Sicilia , Ottavio lo levò di mezzo a venti legioni , che intorno aveva , con la sola presenza . *App.l.5*.

<sup>110</sup> La varia lezione dichiara l' oscuro del verso .

| E con tutto l' esercito distinto               |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Marciava dopo in forma di battaglia,           |     |
| Di armi, e di ricche vesti ornato, e cinto,    | 78  |
| Sopra un bajo corsier coperto a maglia         |     |
| Sol per affrontar Bruto, e far di nuovo        |     |
| Del buon sangue Latin correr Tessaglia. iv     | 81  |
| Benchè in Appian tutto il contrario trovo,     |     |
| Cioè, che avea la febre, e giva scarco         |     |
| Di armi, e che appena avria succhiato un uovo. | 84  |
| Ma non dice ei però, nè men Plutarco,          |     |
| Nè Tranquillo, nè Tacito, nè Festo,            |     |
| Nè gli altri, che or per brevità gli varco,    | 87  |
| Che Mecenate mai gisse con questo              |     |
| Vittorioso esercito Romano                     |     |
| Oltre le due fortezze Abido, e Sesto. 111      | 90  |
| Con tutto ciò Lattanzio Firmiano,              |     |
| Mosso e fondato sull' autoritate               |     |
| Di Cajo Plinio, e d' Albio Albinovano, [*]     | 93  |
| Scrive, che in questa guerra Mecenate          |     |
| Con un Roncon da siepe, andava innanti         |     |
| Sfrattandosi da torno le brigate;              | 96  |
| Che resse intiera una legion di fanti          |     |
| E in tutta quella guerra egli intervenne,      |     |
| E sfidò Bruto, e gli tirò coi guanti,          | 99  |
| Quel dì, che poi d' un colpo di bipenne        |     |
| Partì la testa, e diè gli ultimi guai          |     |
| A Tullio Cimbro, che affrontar lo venne. 112   | 102 |
| Benchè egli prima l' ammonisse assai,          |     |
| Con dirgli: avverti ben, viso di fava,         |     |
| Che s' io ti ammazzo, te ne pentirai.          | 105 |
| Perocchè Mecenate non usava                    |     |
| Uccider uom di qualsivoglia sorte,             |     |
| Senza pria dirgli, se si contentava.           | 108 |
| E così l' ammazzava o piano o forte,           |     |

<sup>111</sup> Termine Abido è dell' Asia e Sesto dell' Europa , nelle rive dell' Ellesponto , già da Serse riunito con un ponte lungo sette stadj , otto dei quali fanno un miglio . Oggi Dardanelli si chiamano , stimati chiave dell' Imperio Turchesco . Quivi avvenne il caso di Leandro di Abido , il quale innamoratosi di Ero da Sesto , per andarla a ritrovare gli era bisogno notar di notte , avendo per guida il lume della finestra dell' Amata . Una notte spento il lume dal vento , e levatasi crudel tempesta , fu forza al povero Leandro affogarsi in mare . La mattina in luogo dell' amante , visto Ero il di lui cadavere , si precipitò dalla finestra . *Mus. Bot. p.1*.

 $<sup>^{[*]}</sup>$  Poeta Latino detto il divino da Ovidio . Ci resta di lui un' Elegia sulla morte di Druso , e una su quella di Mecenate .

<sup>112</sup> Tullio Cimbro fu il primo dei Congiurati, che percosse Giulio Cesare. App. 1.2.

| Secondo i patti, che facean tra loro,           |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| S' intendea calcolato con la morte;             | 111 |
| Tal ch' essi non patiano altro martoro,         |     |
| Fuor ch' essere ammazzati da un Poeta,          |     |
| Che era un morir civile, e con decoro.          | 114 |
| Se ben più facil cosa, e più quieta,            |     |
| Parve a Licambe un canape nodoso <sup>113</sup> |     |
| Per sonar de i suoi giorni la Compieta.         | 117 |
| Mi ha mostro poscia il molto virtuoso           |     |
| Anton de Ricci nobile scolaro <sup>114</sup>    |     |
| In un comento antico di Beroso,                 | 120 |
| Che Mecenate, quando poi tornaro                |     |
| I vincitor ver Roma, fu veduto                  |     |
| Cavalcar con Augusto a paro a paro:             | 123 |
| E che avea in dosso il sajo di velluto          |     |
| Di Cimbro, e la celata coi pennacchi            |     |
| Di Cassio, e la manopola di Bruto,              | 126 |
| Che fra tanti Latin, Greci, e Morlacchi 115     |     |
| Di lui non era il più gentil soldato,           |     |
| Nè, che avesse i più nobili mustacchi.          | 129 |
| Fu nell' entrar di Roma salutato                |     |
| Dal sempre venerabile Pisone,                   |     |
| Che gli offerse se stesso, e'l suo casato;      | 132 |
| Il che fer parimente in processione             |     |
| Tutti i Lentuli, e i Fabj, che nel fiume        |     |
| Non entrar dell' arguto Culeone, 116            | 135 |
| Ch' esser, dicea, fuor del Roman costume,       |     |
| L' offerir ad un sol tanti minuti,              |     |
| Che bastava la specie di un legume.             | 138 |
| Or essendo i tre Satrapi venuti                 |     |
| A divider fra lor questa gran torta             |     |
| Del Mondo, ove i boccon son conosciuti,         | 141 |
| Senza altrimente oprar coltello, o storta,      |     |
| Ciascuno in mano il pezzo suo pigliosse,        |     |
| Sebben la linea nel partir gì torta,            | 144 |
|                                                 |     |

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Si appiccò per disperazione insieme con la figlia per i maledici versi , che contro di lui fece Archiloco Poeta, già da esso per Genero accettato, e poi ripudiato. Orat. Ovid. Dalla qualità dei rimedi, la malignità del male si può conoscere .

114 Fiorentino , amicissimo dell' Autore , mentre a Perugia studiava . Fu poi Vescovo di Arezzo .

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Gente della Schiavonia di questo nome . Bet. p.1.

Il nome di Mecenate in Greco vuol dire non vulgaris. Habuit ingenium grande & virile, di più accresce di lui Sen. Meritamente dunque gli comparte il vanto tra le più celebri Nazioni . Sen.ep.92.

<sup>116</sup> Nome di una Misura , dice *Plinio 1.14*. Gli antichi Romani non misuravan le fave col Culeone . Era Culeone familiare di Pompeo . Vedi Plut. in Vita Pomp.

| Onde Lepido fu, che pria si mosse            |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Per rubbar un boccon delle altrui parte:     |     |
| Ma ci lasciò li denti, e ci si cosse:        | 147 |
| Nella cui briga, perchè rotto a Marte        |     |
| Fu l' elmo, onde portar glielo convenne      |     |
| A Vulcan, che era mastro di quell' arte.     | 150 |
| Finchè egli alla bottega se lo tenne         |     |
| (Che 'l tenne un pezzo per la sua mercede)   |     |
| La bella Europa guerra non sostenne:         | 153 |
| E Mecenate anch' ei perciò si diede          |     |
| All' ozio, alla quiete, e al banchettare 117 |     |
| Con certi amici della buona fede,            | 156 |
| Quasi Poeti tutti, a cui suol dare           |     |
| Il Ciel liberalissima dispensa               |     |
| Di non aver mai roba da sguazzare.           | 159 |
| Ma con questa occasion di essere a mensa,    |     |
| Me ne girò toccando qualche tasto            |     |
| Del viver suo miglior, che altri non pensa.  | 162 |
| Ei di natura fu di poco pasto,               |     |
| Ma il poco il volea buono, e ben condito,    |     |
| Non crudo, e men dal fuoco molto guasto.     | 165 |
| Mai trovato non fu senza appetito,           |     |
| Nè seppe mai, che fosse indigestione;        |     |
| L' arrosto molto amò, ma più il bollito.     | 168 |
| Ecco se avanti gli venia un cappone,         |     |
| Per procedere in ciò magistralmente,         |     |
| Ei gli spogliava subito il giubbone.         | 171 |
| Dove facea veder minutamente                 |     |
| L' epidermo, il panniculo, e la cute, 118    |     |
| Da Notomista pratico, e valente.             | 174 |
| Prese poi quelle pelli, ed involute          |     |
| In certo saporetto, il qual veniva           |     |
| Per l' Ocean di là da Calicute, 119          | 177 |
| Soavemente la sua bocca apriva,              |     |
| E subito con dir passa, e trapassa,          |     |
| E per arte, e per parte le inghiottiva.      | 180 |

 $<sup>^{117}</sup>$  Prima dichiaratevi del luogo dei Banchetti ; perchè il vostro Orazio ha che dire , *Quas Maecenas adduxerat Umbras* . Per Ombre intendean quelli , che ai Conviti non chiamati , ma dietro agl' invitati come Ombre andavano .

 $<sup>^{118}</sup>$  Dopo ridotto un cappone in scheletro potevate seriamente poi discorrer sopra le parti di esso con quei nobili appetiti .

<sup>119</sup> Città delle Indie Orientali , che dà il nome al Regno , nella provincia del Malabar fertile di pepe . Fu già fabbricata da certi muratori . *Ramus. p.2. Bot*.

| Mai non usò d' inverno carne grassa,                      |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Tanto gli dispiacevan quei ditali                         |     |
| Di sevo, che pel gel si stringe, e ammassa.               | 183 |
| Poichè alla barba de i nostri spedali, 120                |     |
| Non eran anco a mensa de i Romani                         |     |
| Comparse le forchette artificiali .                       | 186 |
| Di raro a pranzo si finia tre pani,                       |     |
| E gli dava la vita un piatto opimo                        |     |
| Di raviuoli in brodo di Fagiani .                         | 189 |
| Bevea pieno un bicchier da sommo ad imo                   |     |
| Tre volte a pasto; il primo era vin mondo,                |     |
| L' altro senz' acqua, e'l terzo come il primo.            |     |
| Quinci rivolto con parlar giocondo                        |     |
| Solea dir agli amici : or quale ingegno                   |     |
| Non fe diserto un calice fecondo ? <sup>121</sup>         | 195 |
| Tutti allor rispondean, quasi ad un segno:                |     |
| Ergo bibamus con allegro viso,                            |     |
| E giva attorno un anfora di legno,                        | 198 |
| Recata quivi con prudente avviso,                         |     |
| Perchè i Poeti in quel furor di vino                      |     |
| Avrebbero spezzato a tutti il viso.                       | 201 |
| Quì cantò sulla lira il Venusino:                         |     |
| O nata meco , essendo in Consolato <sup>122</sup>         |     |
| Mallio; col resto in grazia di Corvino.                   | 204 |
| Nè essendo ancor da tavola levato,                        |     |
| Che per l'orecchie avviticchiate, e sode,                 |     |
| Tenendo il vaso verso il Cielo alzato,                    | 207 |
| Compose ancor quell' altra gentil lode:                   |     |
| Dove , Bacco , mi porti , or che son pieno <sup>123</sup> |     |
| Del tuo liquore , e canto l' altrui lode ?                | 210 |
| Così vivean quei fortunati appieno,                       |     |
| Finchè colme di vin le fauci interne                      |     |
| Si versavano il resto giù pel seno:                       | 213 |
|                                                           |     |

<sup>120</sup> La forma del governo popolare in Perugia era distinta in 48. Arti, o Collegj, ciascheduno con i suoi Officiali in determinati luoghi per adunarsi. È provvisto ognuno di questi assai commodamente di entrate, e rendite, che si spendono oggi ancora in elemosine, ed Ospitalità. Quattro volte l'anno particolarmente si radunano con occasione di altrettante processioni o lumi solenni della Città. In tal occasione fanno colazione tra di loro, e con rinfrescamenti, e zuccari distribuiscono una forchetta di argento a ciascheduno dei Collegiati.

Carm. 3. od.21.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Faecundi calices quem non fecere disertum? Horat. 1.1. Ep.5.

Prega Orazio l' Anfora, e la fiasca, che in grazia di Corvino gli dia del vino; ed incomincia O nata mecum, Consule Manlio &c.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Quo me, Bacche, rapis tui plenum? Carm. 1.3. od.25.

| Anzi le tazze Massiche, e Falerne <sup>124</sup> |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Li riduceano a tal, che parea a tutti,           |     |
| Che una lucerna fosse due lucerne. 125           | 216 |
| Al fin le Torte cotte ne i distrutti             |     |
| Chiudean la ricca mensa, perchè a rari,          |     |
| Dagli Umanisti in fuor, piaceano i frutti. 126   | 219 |
| Scrive Plinio, ove tratta degli avari,           |     |
| Che logrò Mecenate, in far le spese              |     |
| A i Poeti, una barca di denari;                  | 222 |
| E che aspramente un Venerdì contese              |     |
| Col proprio Cuoco; anzi di più si trova,         |     |
| Che poco ci mancò, che non l'appese;             | 225 |
| Perch' ei non volle l' ostinato in prova         |     |
| Far quel giorno a Virgilio i maccheroni,         |     |
| Che per capriccio suo non mangiava ova.          | 228 |
| Cotanto egli onorò sempre i Maroni!              |     |
| Nè comportò, che in Corte sua giammai            |     |
| I lauri fosser rosi da i castroni.               | 231 |
| Vario Poeta, ch' era ricco assai, 127            |     |
| Perchè accettar non volle una collana,           |     |
| Di essergli mai più amico ebbe dei guai.         | 234 |
| Così già non feci io quando in Toscana           |     |
| L' altr' jer mi regalò d' un simil dono 128      |     |

Oculis videntibus duplicabantur rupes, & videbantur videre duplicem aquam. Dionis, 1.15.

<sup>126</sup> Prerogativa della professione Umanistica , quale in fiori versando , ben è dovere , che coi frutti gli Umanisti nel dire dilettino , o di essi nell' insegnar si dilettino .

Gli Umanisti sol lusingano l' ingegno , ma i filosofi fecondano l' animo . Se però dir non volessimo , che il compiacimento degli Umanisti fosse di quei frutti , che trovati furono a Mecenate là nella 10. parte , n.1. da Terenzio .

127 Si chiamava variamente *Varus*, *Varrus*, *Varius*, detto *a cruribus incurvatis*. Emulò Omero . *Lamb. in Horat*.

128 Chiamato improvvisamente il Caporali ( trovandosi in casa ) per ordine del Cardinal Pietro Aldobrandino , che a Perugia si trovava di passaggio alla volta di Ferrara Legato all' Esercito , giunse in Palazzo , mentre desinava. Fu intromesso , e di più fatto sedere a mensa . Seguì l' ordine , che si allestisse subito per far l' istesso viaggio . Non valse per restare, l' indisposizione cagionatagli dalla pietra : ma giunto a Foligno gli fu pur forza , aggravato dall' agitazione , tornarsene in dietro . Appena il malor cessato , eccoti giungere il Cardinal Ottavio Acquaviva , che pur andava a Ferrara , e bisognò seguirlo . In passando per Firenze fu ricevuto dal Gran Duca Ferdinando , ed alla partenza rivolto al Caporali : E Voi partirete , disse , senza riverir Madama , che tanto vi desidera ? Ad Essa introdotto , allora infantatasi di Cosmo , avendo seco nobil corona di Dame , si scherzò assai sopra quel terzino della 10. parte .

Che ancor sin oggi, se alzi lor le gonne, Vedrai ch' han sotto un palmo di misura,

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Nella campagna del Regno è il monte Massico, e sonovi i colli Falerni, abbondanti di preziosi vini. Prende quì le tazze per il vino. *Plin. Orat.* 

<sup>125</sup> Così Nonnio introduce gl' Indiani ubriachi, ai quali

| Madama Serenissima Cristiana;                        | 237 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Che l' accettai come uom, che inver non sono         |     |
| Più pratico che tanto, e per decoro                  |     |
| La porto al collo, e parmi aver del buono.           | 240 |
| Ma qual altro più ricco, o bel tesoro                |     |
| Nascer potea dalla Real Lorena,                      |     |
| Se fin suona il bel nome Arena di oro?               | 243 |
| Oh quante volte Mecenate appena                      |     |
| Luogo ebbe a mensa! tanto era il favore              |     |
| De i dotti, che sedean con esso a cena!              | 246 |
| Oh quante volte dalle dita fuore                     |     |
| Traendosi l' anel, che avea di or fino, 129          |     |
| ( Segno di Cavaliere , o Senatore )                  | 249 |
| Lo lasciò in pegno a un oste suo vicino,             |     |
| Per Quinto Orazio Flacco, che perduto <sup>130</sup> |     |
| Avea giocando coi compagni il vino!                  | 252 |
| Mai fuor di casa uscir non fu veduto                 |     |
| Senza una mandra di Poeti intorno,                   |     |
| Ciascun ( la sua mercè ) grasso, e lanuto;           | 255 |
| Talchè per Roma ogni cantina, e forno,               |     |
| Al passar di sì dotta compagnia,                     |     |
| Gli s' inchinava, e davagli il buon giorno.          | 258 |
| Dice Salustio, ch' ei tenendo spia                   |     |
| Per tutta Italia , sapea quali , e quanti            |     |
| Facevan profession di Poesia;                        | 261 |
| E che a ciascun di lor ne l' Ognissanti              |     |
| Mandava, in vece di tributo e dono,                  |     |
| Una fiasco di Trebbiano, e un par di guanti.         | 264 |
| Quasi volendo dir, che 'l dotto, e buono             |     |
| Omer bevendo spesso, e poetando,                     |     |

#### Alte le basi più che le colonne .

In fine per ordine di Madama fugli presentata una collana di oro con una pesante medaglia improntata con le immagini delle LL.AA.

129 L' anello era segno di Nobiltà: e perciò solo permesso a i Patrizj, ed a quelli dell' ordine Equestre, ai quali si dava dal Pubblico, ed era di oro. A i più insigni però, o per merito, o per dignità, si dava anche la gioja. Nè era lecito portarne più di uno. Osserva delicatezza! avevano anelli di Estate, e d' Inverno, di minore, e maggior peso. Senti *Juven. Sat. 1*.

Ventilet aestivum digitis sudantibus aurum,

Nec sufferre queat majoris pondera gemmae .

È ben vero , che a i Liberti si permetteva l'anello di argento , ed ai Servi di ferro . *Turneb. lib.* 20. *Pont. p.*2.

130 Il bever troppo vino avea infiammato gli occhi ad Orazio, che sempre gli lagrimavano. Perciò ebbe a dir Augusto trovandosi in mezzo a questi, e a Virgilio; Deambulo inter lacrimas, & ructus, tra l'acqua, e 'l vento. Fu il Caporali di quest' Autore molto studioso; e da putto ne tradusse buona parte in versi sciolti. Orat. Vit.

| Giunse, dove altri mai giunti non sono.         | 267 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Si facea sempre da un Liberto, quando           |     |
| Mangiava, i fatti recitar di Achille,           |     |
| Per porgli a paragon con quei di Orlando: 131   | 270 |
| E fu sentito mille volte e mille                |     |
| Dir sospirando: Ahi tu che là sù tuoni,         |     |
| E quà giù mandi folgori, e faville,             | 273 |
| Che non mandasti a un tempo tai bravoni?        |     |
| Oh che fora piacer stato a vedelli              |     |
| Sotto Troja attaccati a mostaccioni! 132        | 276 |
| Non sol si dilettò de i libri belli,            |     |
| E di udir quei pasciuti suoi Poeti              |     |
| Cantar, come le allodole, e i fanelli;          | 279 |
| Ma compose ei così leggiadri, e lieti           |     |
| Versi, che quando giunsero in Parnaso,          |     |
| Le Muse i fer passar sopra i tappeti .          | 282 |
| Nondimen l' eccellenza del suo naso             |     |
| Solo il Tragico stil si avea proposto,          |     |
| Onde n' ebbe a seguir sentite il caso!          |     |
| Quando la Circe, ch' egli avea composto,        |     |
| Nobil Tragedia in cinque atti divisa,           |     |
| Fu recitata, per ferrare Agosto, 133            | 288 |
| Tanti si pisciar sotto dalle risa,              |     |
| E tanti pianser poi l'altrui ruina,             |     |
| Che non potè finirsi a nulla guisa.             | 291 |
| Perocchè ad innondar si fu vicina               |     |
| Roma, cotanto il Tebro era cresciuto,           |     |
| Per la pioggia del pianto, e della urina.       | 294 |
| Quantunque il Lazio tutto, che venuto           |     |
| Era a veder questi Romani spassi,               |     |
| Fosse fuor delle porte ritenuto;                | 297 |
| Ond' ebbe Augusto a dir : Se mai più fassi      |     |
| O Comedia, o Tragedia di costui,                |     |
| Fate Roma allargar tre mila passi.              | 300 |
| Questa sì grande iperbole, di cui               |     |
| Si sia non so, l' istorico secreto              |     |
| La scrive, e me la dà per cosa altrui.          | 303 |
| Onde non è miracol, se 'l Mureto <sup>134</sup> |     |
| Non la vide giammai, nè forse manco             |     |

 $<sup>^{131}</sup>$  Anacronismo .  $^{132}$  Cioè , schiaffi.  $^{133}$  Vedi nella Corte p.2.  $^{134}$  Fu M. Antonio Mureto famoso letterato , e grande Orator Francese .

| ( Dio gli dia pace ) il Cardinal Sirleto . 135 | 306 |
|------------------------------------------------|-----|
| Io trovo innoltre in un mio libro bianco,      |     |
| Ove son di Pittagora, e di Archita             |     |
| I versi, che già fer cantando in banco,        | 309 |
| Scritta in forma di epitomi la vita            |     |
| Di Augusto, e ciò, che scrisse a Mecenate,     |     |
| In quella lettra sua così forbita.             | 312 |
| Ove con certe voci profumate                   |     |
| L' Idol lo chiama della politezza, 136         |     |
| Anzi il model delle cose attillate.            | 315 |
| Nè Roma, allor ch' era in suprema altezza,     |     |
| Tanto mai si vantò, perchè guidava             |     |
| Questo Mondo asinon per la cavezza,            | 318 |
| Quanto del modo del vestir che usava           |     |
| Questo giovan leggiadro, che ogni mane         |     |
| Con certe pianellette a scaccafava,            | 321 |
| E con le sue braghesse Veneziane,              |     |
| Con giubbon fatto a scacchi ed a rosette       |     |
| Giva a impetrar da Augusto a i dotti il pane.  | 324 |
| Portando poi le vesti così nette,              |     |
| Che dai Padri Coscritti fu chiamato            |     |
| Il gran dissipator delle scopette.             | 327 |
| Dicon, che un dì trovandosi macchiato          |     |
| Il sajo, ne pigliò tanta passione,             |     |
| Che certo era per dar nel disperato,           | 330 |
| Se Ottavio non facea risoluzione               |     |
| Di mandargli Boezio fin in casa,               |     |
| Con quel suo libro de consolatione.            | 333 |
| Vi è gran contrasto s' ei portava rasa         |     |
| La barba, o lunga, 's' era rossa, o nera:      |     |
| Ma l' ultima ai Grammatici è rimasa: 137       | 336 |
| Seneca, e Svetonio dicon, ch' era              |     |
| Di un color, che tirava nel carfagno,          |     |
| Ma questa opinion non s' ha per vera ;         | 339 |
| Perchè Jandon, e Olimpiodoro il Magno,         |     |

Guglielmo Sirleto fu uomo di gran lettere , ed intendente di più lingue . Fu promosso al Cardinalato a preci di S. Carlo Borromeo da Pio Quinto . Ciacc. Fu amicissimo del Caporali .
 Augusto chiamava spesso Mecenate Malacinum , cioè delicato , e molle . In una lettera per

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> Augusto chiamava spesso Mecenate *Malacinum*, cioè delicato, e molle. In una lettera per ischerzo lo salutò una volta. *Vale*, *Maeceas*, *mel gentium*, *ebur Hetruriae*, *Tybernum margheritum*, *Berille*, & carbunculus Porsennae. *Macrob. in Satur. Manut. apophtheg*.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Sferza la vanità dei Grammatici, che questionano di minuzie impertinenti. Se più vecchio fosse Omero, o pure Esiodo; Se era maggior Ecuba di Elena; Se Penelope veramente fosse onorata matrona &c.

| Nella question centesima seconda            |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Narrano, e dicon di pel di castagno.        | 342 |
| Ma questo non mi par, che corrisponda       |     |
| Con quel (voi m' intendete) de honestate,   |     |
| Dove al fermo si tien, che fosse bionda:    | 345 |
| Anzi perciò si dice, che l' Abate,          |     |
| E Scoto nell' uscir giù delle scuole        |     |
| Si dier mentite, e fero alle sassate.       | 348 |
| E queste, che io vi conto non son fole,     |     |
| E se nol dicon gli altri, avvien perchè io  |     |
| Dico le cose, e gli altri le parole. 138    | 351 |
| Ei bisogna trattar con mastro Oblio,        |     |
| Che ha la stampa Letea d' Elogj piena, 139  |     |
| Chi l' altrui vite ha di narrar desio.      | 354 |
| E ci vuole un buon mezzo a corlo in vena,   |     |
| Come sarebbe a dir Monna Invenzione,        |     |
| Che gli caccia i concetti dalla schiena:    | 357 |
| Ma costei, che a pochissime persone         |     |
| Si degna, e che non vuol, che le si faccia  |     |
| Intorno da certi uomini il buffone,         | 360 |
| Già di lontan mi accenna, che io mi taccia, |     |
| Finchè altrove a proportela più bella       |     |
| Chiamata se ne và con miglior accia.        | 363 |
| Ben promette tornar pria, che di sella      |     |
| Giù smonti il Sol a far lieto, e giojoso    |     |
| Il fin de sta mia istorica Novella.         | 366 |
| Ed io le offro all' incontro un prezioso    |     |
| Esordio, onde ne porti il capo ornato,      |     |
| E di più farle un abito pomposo             | 369 |
| Di un bel drappo elegante, e figurato.      |     |

 $<sup>^{138}</sup>$  Ei dice cose , e voi dite parole . Dice il *Bern. cap. a f. Bast.*  $^{139}$  Dice che ove Lete ha portato le sue acque , e manca la memoria , fa bisogno ricorrere all' invenzione , e questa vestir di abito figurato , ed elegante. E ben si vede questo costume seguito dall' Autore , che perpetuamente se n' è valuto in questa sua più tosto sognata, che istorica Narrazione.

# VITA DI MECENATE PARTE QUINTA.

#### ARGOMENTO.

O Cicisbei, di quanto mal cagione
In ogni etade foste, in ogni loco!
La vostra tresca fe d' Ilio un carbone,
E or minaccia a Perugia un brutto gioco;
Perchè di Cleopatra il civettone
Diventa Antonio; Fulvia sputa foco,
La guerra accende, e sono troppo bravi
Del Poeta i degnissimi Proavi.

| Or poichè il vostro Cittadino, e Vate,                              |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Deve di voi cantar le alte ruine,                                   |    |
| In questo elogio suo di Mecenate,                                   | 3  |
| Superbe mura, che tra dure spine                                    |    |
| Sepolto aveste il vincitore <sup>vi</sup> del Mondo, <sup>140</sup> |    |
| Che vi tornò sì belle, e pellegrine,                                | 6  |
| Se nel fil della Istoria io non rispondo                            |    |
| Talor col vero, o che la debil vena                                 |    |
| Mi manca, o che non tocco appunto il fondo,                         | 9  |
| Piacciavi in cortesia, non già per pena,                            |    |
| Ma sol per farmi motto leggermente,                                 |    |
| Darmi di un vostro sasso nella schiena.                             | 12 |
| Sapete ben, che io non vi fui presente,                             |    |
| Come voi, nè in concreto, nè in astratto, 141                       |    |
| Sicchè tener potessi il tutto a mente.                              | 15 |
| Già tornato l' esercito, e già fatto                                |    |
| Per la Vittoria altiero, e temerario,                               |    |
| Chiedea per forza, quanto era di patto.                             | 18 |
| Cioè le terre in preda, che nel vario <sup>142</sup>                |    |

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Con l' Apostrofe alla Patria fa menzione di Cesare Augusto ristauratore della Città di Perugia .

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Son termini Scolastici, per dinotare nel primo una forma unita colla sua materia: nel secondo separata da quella per operazione dell' intelletto. *Isagog*.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Nello spartimento dell' Imperio, e capitolazioni, che fecero i Triumviri, stabilirono l' esercito per l' impresa contro Bruto, e Cassio di venti Legioni, cioè di cento dieci mila combattenti, ragunato dalle

| Gioco di Marte a lui furon promesse,         |    |
|----------------------------------------------|----|
| E ne avea sulle spade l' inventario.         | 21 |
| Vedeansi in tanto uscir da quelle istesse    |    |
| Città le genti, e tragittarsi a Roma,        |    |
| Le povere bagaglie insieme messe.            | 24 |
| Vedeasi il padre scalzo, e colla chioma      |    |
| Sparsa, la madre dietro all' asinello,       |    |
| E i bambin, che dormian sopra la soma;       | 27 |
| Che per raddirizzarla avean da quello        |    |
| Canto più lieve aggiunto le galline,         |    |
| E'l gatto, ch' era chiuso in un crivello.    | 30 |
| Poi giunte a Roma squallide, e meschine      |    |
| Givan gridando: Oimè ci si fa torto          |    |
| Contra le umane leggi, e le divine!          | 33 |
| Che non siam miga noi color, che han morto   |    |
| Cesar, che meritiam pena sì ria,             |    |
| Nè dato a Bruto abbiam passaggio , o porto . | 36 |
| Così a quanti incontravan per la via         |    |
| Uomin di gravitade, o di maneggio,           |    |
| Chiedean mercè, gridando tuttavia.           | 39 |
| E ci fu un Marco Querulo da Reggio, 143      |    |
| Che abbracciò Mecenate ne i ginocchi,        |    |
| E non volea lasciarlo, ch' era peggio,       | 42 |
| Pietà, dicendo, almen di noi ti tocchi,      |    |
| Esposti alle rapine, alle vergogne;          |    |
| Deh cacciati due lagrime dagli occhi!        | 45 |
| Ed egli: in van ciò, paesano, agogne,        |    |
| Perchè io non piango mai, se per ventura     |    |
| Non mi schiaccio su gli occhi le scalogne.   | 48 |
| Piangi dunque da te la tua sciagura,         |    |
| Che io non me ne diletto, e te le butte,     |    |
| E meco perdi il tempo, e la fattura.         | 51 |
| L' esercito fra tanto avea ridutte           |    |
| Le cose ad una aperta sedizione,             |    |
| E minacciava con parole brutte .             | 54 |
| Vedendo intorno alla distribuzione           |    |
| Delle Cittadi Ottavio ir lento, e tardo,     |    |
| Quasi avesse a quei miser compassione;       | 57 |
| E crescendo il furor senza riguardo,         |    |

communi forze , e per averlo più fedele , e pronto promisero spartirgli dopo la Vittoria i terreni , e le case di diciotto Città delle più ricche , e belle d' Italia . *App. l.4. Dio.48. Veget. de Re Milit.*143 Per il significato della parola Latina , era querulo , e solito di lamentarsi . Ti presenta un Doglioso

in abito Romanesco.

| Nonio, che a Ottavio volea far la scusa, 144    |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Fu battuto da lor più fin, che un lardo.        | 60  |
| Ma al fin quella terribile, e confusa           |     |
| Militar sedizione ebbe il suo intento;          |     |
| Che ove è la forza , la ragion non si usa .     | 63  |
| Pur di quei, che predaron Benevento, 145        | 0.5 |
| Streghe ne diventar la maggior parte,           |     |
| Benchè alcun dica, che non fur trecento.        | 66  |
| Fra diciotto Città fur dunque sparte            | 00  |
| Quell' empie schiere, di che il popol lieto     |     |
| Di Roma, Ottavio ringrazionne, e Marte.         | 69  |
| Era già il Mondo presso che quieto ,            | 0)  |
| E di Bruto, e di Cassio, essendo morti,         |     |
| Altro non si sentia che puzza, e fieto;         | 72  |
| E già Sesto Pompeo ne i ricchi porti            | 12  |
| Della grassa Cicilia avea i suoi legni, 146     |     |
| Fuor del mar tempestoso a tempo sorti . vii     | 75  |
| Per tutto si facean scommesse, e pegni          | 13  |
| Che era per tornar presto il secol di oro,      |     |
| Con tanta pace ognun godea i suoi Regni .       | 78  |
| E quasi ogni otto dì nel Roman foro,            | 70  |
| O si facean commedie, o mascherate,             |     |
| Od in forma di caccia usciva il toro, 147       | 81  |
| Ma però con le corna insaponate,                | 01  |
| Che così costumar quei padri prischi            |     |
| Di assicurar le stitiche brigate .              | 84  |
| Nondimen si correan di brutti rischi :          | 04  |
|                                                 |     |
| Di che Don Mecenate non ben pago,               | 87  |
| Che in odio i giochi avea di sangue misti ,viii | 0/  |
| E del voler di Ottavio anche presago,           |     |
| Ch' era in ogni stagion non men, che fusse      | 00  |
| Valerio, di piacere al popol vago. 148          | 90  |

Non che Nonio, ma altri molti furono da quei soldati per simil cagione uccisi. Parumque abfuit, quin ipsum quoque Caesarem necarent. Dion.Cass. 1.48.

 $<sup>^{145}</sup>$  Malevento già quella Città si chiamava . Le fu poi mutato il nome per isfuggir il mal' augurio . Fu di gran stima appresso i Romani . Lamb. in Horat.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> Cicilia , e Sicilia sono tutt' uno , e come il capo , e la testa . È la più bella , e fertile di tutte l' Isole del Mediterraneo , detta già granajo di Roma . Fu patria di Archimede . *Diod. Bot. p.1*.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Nel rappresentar i Giochi avean per fine i Romani la venerazione di alcuna Deità . Perciò le Commedie a Bacco; la caccia a Diana : il corso delle carrette , ( Circense detto ) a Nettuno ; le lotte ad Ercole ; i giochi del toro alli Dei infernali erano dedicati . *Gell. Testor*.

| Di Grecia in Roma, e di Africa condusse        |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Tanti Istrioni, e Mimi, e Parasiti,            |     |
| Che l' antica allegrezza in lei ridusse.       | 93  |
| Talchè solo a le feste, ed ai conviti,         |     |
| Ed a far cerimonie, e usar creanze             |     |
| Parean rivolti i nobili appetiti .             | 96  |
| Anzi per tanti giochi, e tante danze           |     |
| Più non sapean cacciar mano alle spade,        |     |
| Se non ballavan pria quattro mutanze.          | 99  |
| E levata era via quella viltade                |     |
| D' inchiodarsi sul capo la berretta,           |     |
| Che altrui non fosse tolta per le strade,      | 102 |
| E quasi in ogni picciola casetta,              |     |
| Accordate le Cetere, e le Pive,                |     |
| Si sentiva cantar la Gerometta.                | 105 |
| Ma le menti degli uomini cattive,              |     |
| Che tenean l' armi ascoste sotto al manto,     |     |
| E dell' odio civil non eran prive,             | 108 |
| Condusser Lucio Antonio, e Ottavio in tanto    |     |
| Sdegno fra lor, mercè di un ambiziosa          |     |
| Donna, che Italia ebbe a tornare in pianto.    | 111 |
| Perugia il sa, che ancor nella rugosa          |     |
| Fronte serba i vestigj di quel fiero           |     |
| Incendio, che col tempo ardè ogni cosa.        | 114 |
| Non potea Lucio, di natura altiero,            |     |
| Trovandosi quell' anno in Magistrato,          |     |
| Veder Ottavio in sì felice Impero;             | 117 |
| E però contra lui già si era armato,           |     |
| Sol dal furor di Fulvia, empia, e bestiale,    |     |
| Moglie di Marc' Antonio fomentato .            | 120 |
| Costei sentendo, che altri il suo Cotale,      |     |
| <i>Id est</i> , il suo marito si godea,        |     |
| (Buone persone, non pensate male)              | 123 |
| E che ancor Cleopatra se lo avea               |     |
| Tirato in casa in quello appartamento,         |     |
| Che ha la porta attaccata alla Moschea,        | 126 |
| Impazzia di dolor ; ma più tormento            |     |
| Le era vedersi intanto spigionate              |     |
| Le proprie case, aperte all'acqua, e al vento. | 139 |
| Ma perchè alquanto si erano invecchiate,       |     |

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Valerio Publicola , il quale insieme con M. Bruto fu a scacciar i Re di Roma , accortosi di esser venuto in sospetto di affettar egli il Regno , per la casa in luogo forte , ed eminente fabbricatasi , mandò a darle fuoco per dar gusto al popolo . *Liv. l.2. Eutrop. l.1*.

| Ed avean sotto un magazzin di aringhe,         |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Io per me ne fo scusa a le brigate.            | 132 |
| Nè ti pensar però, che ciò mi finghe,          |     |
| E sia quest' Episodio un di quei forse,        |     |
| Che vi stan rappezzati con le stringhe.        | 135 |
| Plutarco il dice . Or senti quel che occorse!  |     |
| Lucio, che non sapea le astute trame           |     |
| Del guerreggiar, venne in Perugia a porse.     | 138 |
| Città, che in ver non so se me' la chiame      |     |
| O famosa, o affamata: che l' altro anno 149    |     |
| La fama ebbe a morirci dalla fame.             | 141 |
| Quì lo rinchiuse Ottavio, se non fanno         |     |
| Error gli Annali, con perpetua fossa,          |     |
| Più tosto per fargli utile che danno;          | 144 |
| Perchè avea Lucio allora un pò di tossa;       |     |
| La lunga dieta gli asciugò il catarro,         |     |
| E gli risolse ogni materia grossa.             | 147 |
| Ma già veggo apparir, mentre ciò narro,        |     |
| I guastator contr' ogni caso reo,              |     |
| Coperti da testudine, o da carro,              | 150 |
| Non lunge al mur, che poscia arse, e cadeo;    |     |
| Ed han per scorta quindici bandiere,           |     |
| Di ch' era Colonnel Mario Ventreo,             | 153 |
| Il qual per esser grasso, e per avere          |     |
| Nella sinistra natica un bisciolo,             |     |
| Sudava tutto, e non potea sedere: 150          | 156 |
| Ma pur si giacerà su 'l verde suolo            |     |
| Senza guancial per l' onorate mani             |     |
| Di un di quei dentro, e forse a un colpo solo; | 159 |
| Avvenga, che oltre a i fanti Antoniani         |     |
| La Città militava sotto a un pajo              |     |
| De i suoi più valorosi Capitani                | 162 |

Ecco apparse di subito un bicchiere Che si era risciacquato allora , allora . Sudava tutto , e non potea sedere .

Bernia mio, tu certo vuoi la burla

Giudizio veramente da capestro . Che chi non sa , ch' è pura imitazione par. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> La fame patita nell' assedio di L. Antonio passò come in proverbio in quei tempi chiamata *Perusina Fames*. Ma qui intende della fame, che si fe sentire per l' Italia nel 90. del passato secolo, quando il grano valse venticinque scudi il rubbio, ed un par di capponi scudi sei . *Luc. l.2. Bonc. Epist.* 

<sup>150</sup> Al ladro, al ladro! che romor è là ? il Bernia si duole di esser rubato. Chi è il ladro? il Caporali. Ma che vi ha tolto, Sig. Bernia? il concetto è mio: lo riconosco. Sentitelo al *cap.l.* 

| L' un de i quai si chiamava il Capucciajo <sup>151</sup>            |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Degli African Calossi , l' altro il Ciuco                           |     |
| De i Manganelli <sup>152</sup> antichi del Verzajo . <sup>153</sup> | 165 |
| Ambi guerrier sine fallacia, e fuco                                 |     |
| Ambi arrischiati, e bravi quanto il Sole,                           |     |
| Se bene il Sol si ficca in ogni buco.                               | 168 |
| Cavossi a sorte, come far si suole                                  |     |
| Fra quei che son di etade, e di bravura                             |     |
| E di onor pari, e pari ancor di prole,                              | 171 |
| E toccò al Manganel l' alta ventura                                 |     |
| Di essere il primo a dar sopra 'l nemico,                           |     |
| E farsi conto ad ogni età futura.                                   | 174 |
| Tenea costui di quel valore antico                                  |     |
| Di quei gran bravi, che sfidaro il Cielo                            |     |
| E si pensar mezzarlo <sup>[*]</sup> come un fico.                   | 177 |
| Misero! a che provar l' ardente telo,                               |     |
| Temerario Tifeo, pazzo di ardire,                                   |     |
| A non temer di Giove irato un pelo ?                                | 180 |
| L' arme del Manganel, già sentii dire                               |     |
| Dal bisavolo mio, che l' avea inteso                                |     |
| Dall' avol suo più volte riferire,                                  | 183 |
| Era un baston di smisurato peso ,                                   |     |
| E una giornea di schiena d' Elefante,                               |     |
| Con un gran coltellaccio al fianco appeso;                          | 186 |
| Onde io pensando vò, che un tal sembiante                           |     |
| Avesse già quel celebrato in versi,                                 |     |
| Quel gran pezzaccio d' uom detto il Morgante. 154                   | 189 |
| Costui con longhi crin neri , e dispersi                            |     |
| Per l' ampie spalle, e pel mostaccio adusto,                        |     |
| E con barba annodata in mille versi,                                | 192 |
| Si movea sopra il minaccioso busto,                                 |     |
| Che senza il capo era due canne appunto,                            |     |
| E col capo due canne, e un sesto giusto. 155                        | 195 |

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Nel racconto di questa guerra l' Autore per sfuggir l' odio di nominar alcuno per burla della sua Città, ha preso nomi di persone basse, ma però di qualche grido al suo tempo nel volgo. E che sia il vero; nel Manoscritto il Capucciajo lo fa de i Capistei di Borgne. Era questi Spadaro per la via Vecchia.

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> Francesco Manghetti di statura grande, e membruto, che non avea pari nel rappresentare il Capitan Bravo in Commedia . 
<sup>153</sup> Contrada in Perugia , per lo più abitata da Nobili .

<sup>[\*]</sup> Mezzare, divenir mezzo.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> Luigi Pulci di Firenze nato nel 1432. cantò del Morgante . Dei nostri Adriano I. Baglione fu detto il Morgante . Pell. p.2.

<sup>155</sup> Giusta simmetria della testa con lo stomaco, e di questo con il ventre, il cui fine fa centro al Microcosmo . Port. Vitr.

| Già sotto il mur l' esercito era giunto,            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Quando, aperto il porton degli Sperelli,            |     |
| Ei saltò fuor co i suoi soldati in punto.           | 198 |
| Sagrificato pria sopra i rastelli                   |     |
| Dell' armi un toro ad Ercol protettore              |     |
| De i ben ferrati, e saldi manganelli,               | 201 |
| Poi da soldato, e generoso core,                    |     |
| Visto il nemico appresso, alzò la mano,             |     |
| Indi la lingua sciolse in tal tenore.               | 204 |
| O valigion da tozzi , o Capitano                    |     |
| Panciatico, pancion della Trippalda                 |     |
| Tu menti per la gola esser Romano;                  | 207 |
| Perchè i Roman non portano una falda                |     |
| Di ceroto alle natiche impiastrato,                 |     |
| Se affrontar vanno un' ordinanza salda.             | 210 |
| Perchè il petto ferito è sol lodato,                |     |
| E non la schiena, talchè il tuo groppone            |     |
| Mostra che con le chiappe hai guerreggiato.         | 213 |
| Pur io ti porto un utile unzione,                   |     |
| Cioè Grasso di quercia, colto a Luna,               |     |
| O vogliam dir sudor d' esto bastone;                | 216 |
| Che se sul capo io te l' appicco, o ad una          |     |
| Tempia, mai più per qualsivoglia offesa             |     |
| Tu non sei per sentir doglia veruna.                | 219 |
| Sorrise il buon Roman, la burla intesa,             |     |
| Poi disse: non saltiam di palo in frasche,          |     |
| Ma stiam nella metafora, che hai presa.             | 222 |
| Tu che il medico fai , ma l' arte infrasche ,       |     |
| Ove hai per cacciar sangue la lancetta,             |     |
| Capitan Merendon de i Mangialasche ? <sup>156</sup> | 225 |
| E fu il dir, e'l tirargli una saetta,               |     |
| Quasi ad un tempo: ma tra il fianco e'l braccio     |     |
| Senza nulla ferir sen passò netta.                  | 228 |
| Non so, se mai di state alcun cagnaccio             |     |
| Visto hai, quando una mosca lo molesta,             |     |
| E l' assalta, e lo punge, e gli da impaccio,        | 231 |
| Alzar la disdegnosa irata testa,                    |     |
| E lanciarsi ove aver spera fra denti                |     |
| La stridula nemica al fuggir presta.                | 234 |
| Tal con occhi rabbiosi, e d'ira ardenti,            |     |
| Spiccò il fier Manganello un leggier salto,         |     |

 $<sup>^{156}</sup>$  Cacalasche dice altrimente . Beffa per la rendita grande , che dà il Lago di Perugia di Lasche .

| Mentre par che il nemico altr' armi tenti .<br>Ed alzato il baston , sbuffando in alto , | 237   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mostrò, ch' esser dovea con sì fier atto                                                 |       |
| Questo primo e ad un tempo ultimo assalto                                                | : 240 |
| Perchè quel capo incaparbito , e matto                                                   | , –   |
| Nulla stimava, ix tanto era cocciuto,                                                    |       |
| Le bastonate, perchè dan di piatto.                                                      | 243   |
| Ma si fu con suo danno indi avveduto,                                                    | 2.3   |
| Che in ogni rissa, tra il capo, e il bastone,                                            |       |
| Il battente è più forte che il battuto;                                                  | 246   |
| Benchè il Dottor Celata, e 'l Morione                                                    | 210   |
| Tentasser di produr certe difese,                                                        |       |
| Per render vana questa decisione .                                                       | 249   |
| Di un colpo adunque morto lo distese,                                                    | 247   |
| E l' alma sbucò fuor sola, e mendica                                                     |       |
| Svaligiata del corpo, e d' ogni arnese.                                                  | 252   |
| Cacciossi tosto poi fra la nemica                                                        | 232   |
| Gente il fier Manganel, come uno avaro                                                   |       |
| Villan, che batte l' annebbiata spica.                                                   | 255   |
| Il che vedendo i guastator, voltaro                                                      | 233   |
| Tosto le spalle, e nel squadrone armato                                                  |       |
| Dier degli amici, e in guisa lo trattaro,                                                | 258   |
| Che pareva un Virgilio squinternato,                                                     | 236   |
| Che fra quei dell' Eneide ci avesse                                                      |       |
| •                                                                                        | 261   |
| I Georgici versi ancche intricato.                                                       | 201   |
| Sopraggiungendo poi l' ardite, e spesse                                                  |       |
| Schiere de i Perugin , già sparsa , e rotta                                              | 264   |
| La falange Romana in fuga diesse .*                                                      | 264   |
| Vedendo Ottavio ciò, che si era allotta                                                  |       |
| Messo a mangiar, saltò fuor delle tende,                                                 | 267   |
| Con mezzo porro in mano, e una pagnotta                                                  | . 267 |
| E tosto, acciò la brutta fuga emende,                                                    |       |
| Vi spinse il Colonnel Don Mecenate                                                       | 270   |
| Tutto abbigliato di pennacchi, e bende.                                                  | 270   |
| Il quale con parole, e con stoccate                                                      |       |
| Frenò la fuga, e fe voltar la faccia                                                     | 272   |
| A quelle genti, rotte, e spaventate.                                                     | 273   |
| Indi a tornar per la medesma traccia                                                     |       |
| Sforzò il nemico, ma non però tale,                                                      |       |
| Che mostrasse di aver rincalza, o caccia.                                                | 276   |
| Il resto poi del dì fu feriale,                                                          |       |
| Ma i Perugin portar dentro le mura                                                       |       |
| Tante zappe, piccon, bidenti, e pale,                                                    | 279   |
| Cadute nel fuggir per la paura                                                           |       |

| Di mano a i guastator, che ne fer poi            |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| La ferrata fortissima, e sicura,                 | 282 |
| Che anco in memoria di quei primi Eroi           |     |
| Cinge d' intorno la superba Fonte <sup>157</sup> |     |
| Di piazza, e i bronzi, e i freddi marmi suoi.    |     |
| Intanto Ottavio ritirossi al ponte               |     |
| Del Tebro altier, perchè gli parve il gioco      |     |
| Passato con felice, e ardita fronte.             | 288 |
| E lodò Mecenate anche non poco:                  |     |
| Poi la sera accostar fatto una cassa             |     |
| Da Campo, a mensa gli diè il primo loco,         | 291 |
| E la prima scodella, e la più grassa.            |     |

<sup>157</sup> Nella Piazza avanti al Duomo è situata la Fonte , da un' assai alta ferrata ristretta , che ha da 200. passi di circonferenza . Dentro la quale per alcuni gradi si ascende al primo vaso di travertini , che di fuori per dotta mano ha scolpite le 48. Arti di altrettanti Collegj , già forma dello stato popolare . Sopra questo , è l' altro vaso pensile da molte colonnette di travertino sostenuto , altresì scolpito , e lavorato , il quale per le facce a quello di sotto rispondenti , butta acqua da cannelle di bronzo in forma di flauti fabbricate , e già con armoniosa sinfonia ; ora dal tempo disorganizzate hanno il suono dismesso . È riempito questo dal terzo vaso di bronzo in forma di gran Conca , da una colonna sollevato , per dove ascendendo l' acqua , in alto butta da molte cannellette , e talora mutando foggia rappresenta un padiglione con altri scherzi di cascate vaghissime da vedersi . Si conduce alla fonte per canali di piombo l' acqua circa tre miglia dalla Città lontano da Piscina vastissima , e Acquedotti veramente Regj . Tien provisionato un Conservatore il Magistrato per il mantenimento di questo edifizio . Si fabbricò nel 1327. La spesa fu sessantamila fiorini. Architetto di questa , e della Spera in faccia al Palazzo dei Signori Priori , dove con il corso del Sole vedesi in un difforme globo il moto della Luna , e l' ingresso dei Luminari in ciascun segno dello Zodiaco con gli aspetti vicendevoli , fu Giovanni da Udine . *Pell. p.1. Manusc. Arm*.

## VITA DI MECENATE PARTE SESTA.

#### ARGOMENTO.

Loda la Corte un tantinetto, e poi Rivolge i carmi il Vate al fiero Marte. Entra nel Concistoro degli Eroi, Onde il destin della Città si parte; O Perugini, proverete voi Che alla fortuna mel contrasta l'arte; La Balistisca tutta, e la Meccanica Di Ottavio sol vi frutterà una manica.

| Poichè senz' adoprar altr' acqua forte, 158 |    |
|---------------------------------------------|----|
| M' accorsi aver purgato le budella          |    |
| Nel corrosivo aceto della Corte,            | 3  |
| E che secche, e girate a la fusella         |    |
| Potean servir per corde ad ogni degno       |    |
| Leuto, tocco da man dotta, e snella;        | 6  |
| Tosto sul mal gradito, e curvo legno        |    |
| Le accomodai della mia Tosca lira,          |    |
| E le sonai con l' arco del disegno .xi      | 9  |
| Dannando il secol brutto, e che sol mira    |    |
| All' arche, che omai crepan di tesoro,      |    |
| E la nuda virtù piange, e sospira.          | 12 |
| Contrario in tutto al secol di coloro,      |    |
| Di cui cantò già il gran Marone, e Flacco   |    |
| Colla lira di argento, e'l pletro d'oro:    | 15 |
| Nè l' un, nè l' altro mai si vide stracco   |    |
| In lodar quei Signori, e ci avrian messo    |    |
| Più roba assai, se più capiva il sacco. 159 | 18 |

<sup>158</sup> Tocca in questo principio il suo capitolo della Corte . Scrisse quello il Caporali a gusto del Cardinal Ferdinando Medici , il quale per aver il Poeta colpito in alcuni suoi sensi , lo ricevè con molto applauso .

<sup>159</sup> Certo, che Virgilio, ed Orazio riportaron da Augusto, ed Agrippa doni veramente Regj. Dalle lodi a Marcello nel 6. dell' Eneide, un Talento per ciaschedun verso ebbe Virgilio. Scipione l' Africano fece commune fino la Sepoltura ad Ennio. Perciò coi versi loro

| Ond' io benchè appo lor paja l' istesso,   |    |
|--------------------------------------------|----|
| Che suol parer notturna luccioletta        |    |
| Al lume immenso della Luna appresso,       | 21 |
| Pur volentier ne parlo, e mi diletta       |    |
| Raccontar quegli Eroi, che già in Parnaso  |    |
| Fur da i Poeti portati a staffetta.        | 24 |
| Dove vestiti di velluto, e raso,           |    |
| Le dotte Muse i fer passar per l' Orto,    |    |
| Acciò mai non vedessero l' Occaso.         | 27 |
| Con cui soleva andar anco a diporto        |    |
| Don Mecenate, poi ch' ebbe renduto         |    |
| Lo stocco a Marte, e l' arcobugio corto.   | 30 |
| Sebben poco allor questo era tenuto        |    |
| Arme da galant' uom, pur stando a mensa    |    |
| Quella sera al gallon gli fu veduto.       | 33 |
| Donde poi che riposti alla dispensa        |    |
| Furono i tozzi, e gli avanzati torsi,      |    |
| Che in Corte altrui si dan per ricompensa, | 36 |
| Si fecer molte dispute, e discorsi         |    |
| Intorno a quella guerra, essendo quivi     |    |
| Del Campo i maggior Principi concorsi .    | 39 |
| E fu concluso pur di attender ivi          |    |
| A por l'assedio, come quel partito,        |    |
| Che aver per fame fa i nemici vivi.        | 42 |
| Perchè le Città forti assai di sito,       |    |
| Si burlan delle lance, e delle spade,      |    |
| Che 'l lor mortal nemico è l' appetito;    | 45 |
| E sianci pur denari in quantitade,         |    |
| Che là dove non è farina, o pane,          |    |
| Nè in amor vi si sta, nè in caritade.      | 48 |
| Fu dunque risoluto per la mane             |    |
| Di dar l' assalto al mur da quella parte,  |    |
| Che vagheggia del Tebro le fontane;        | 51 |
| E ciò con militare astuzia, ed arte,       |    |
| Che mentre eran le genti a quella grande   |    |
| Difesa intente, e su pel muro sparte,      | 54 |
| Alla porta Turrena con le bande 160        |    |

...i fer passar per l' Orto , Acciò mai non vedessero l' Occaso . Gell. Cic. pro Arch.

Ha cinque porte la Città di Perugia , ed in conformità di queste in cinque parti è distinta , le quali danno la denominazione , e l' ordine alle contrade , case , e persone in esse esistenti . Porta Turrena , dal Fondatore così detta , è Porta Borgne , o Eburnea . Porta Trasimena , per dove si esce alla volta del Lago

| De i Corsi, i guastator giungesser prima,      |    |
|------------------------------------------------|----|
| Che 'l Sol s' avesse messe le mutande;         | 57 |
| E quinci con perpetua fossa, ed ima            |    |
| Cavasser fin a Porta Transimena,               |    |
| E porta Boreal, ch' era più in cima;           | 60 |
| E Mecenate intanto nell' amena                 |    |
| Valle di Jano armato si fermasse,              |    |
| A mirar la battaglia, di errorxii piena;       | 63 |
| E là dove il soccorso bisognasse,              |    |
| Tosto movendo i suoi valenti, e freschi        |    |
| Commilitoni andar non ricusasse.               | 66 |
| Avea costui tre mila Romaneschi,               |    |
| Col terzo di Toscana, e a questa gente         |    |
| Aggiunto un reggimento di Tedeschi.            | 69 |
| D' assaltar poi la porta d' Oriente            |    |
| Fu commesso ad Agrippa, e al Colonnello        |    |
| Cornelio Dolabella adolescente.                | 72 |
| Questa, che or porta d' Oriente appella, xiii  |    |
| E` l' istesso porton, che fu da poi            |    |
| Dalla spera del Sol detto Sperello .           | 75 |
| Petreo fra tanto, un de i famosi Eroi          |    |
| Di quella età, dovea spingere innante          |    |
| A porta Marzia co i Soldati suoi :             | 78 |
| Posciacchè l' altra, a questa non distante     |    |
| Un tratto d' arco, esser dovea assaltata,      |    |
| Da Ottavio stesso nel medesmo istante :        | 81 |
| Avvenga ch' egli per far cosa grata            |    |
| A i nobili Roman, ch' eran l' altrjeri         |    |
| Venuti, per guastar questa porrata, [*]        | 84 |
| Se lexiv avea eletta più che volentieri,       |    |
| Seco avendo Rutilio, e'l gentil Cajo           |    |
| Vibio, che andar fa i nostri Vibj alteri.      | 87 |
| Durato quel consiglio era un buon pajo         |    |
| D' ore, e già lo Dio Morfeo s' avea tratto 161 |    |

Trasimeno , altrimente è detta Porta Sansanne , o Porta di S. Susanna . Porta Boreale , dalla positura verso il vento Borea , si chiama quella di S. Angelo , Porta di S. Angelo . Porta di Oriente , Porta Sole ancor si dice . Porta Marzia , dal Tempio di Marte già fuor di quella assai celebre , la quale si levò per piantar ivi la Fortezza, ma per venerazion dell' antichità nella muraglia di essa riposta ora si vede ; che coll' altra vicina indifferentemente di S. Pietro , o Porta Romana con un sol nome la chiamiamo .

<sup>[\*]</sup> Porrata è una vivanda fatta di porri .

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> Uno dei tre ministri del Sonno, che sa meglio imitar l' umano aspetto, dice l' Anguillara. Icelone il secondo si trasforma ora in Orso, ora in Lupo, ora in Serpente. Fantaso il terzo si fa sasso, trave, seta, lana, cotone, metallo, e fonte, e così secondo il bisogno manda fuori il Sonno uno delli tre Ministri. Metam. 1.11.

| Per girsene a dormir le brache, e'l sajo,          | 90  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Quando d' accordo quei Signori, a un tratto        |     |
| Levati sù tornar ver le lor tende,                 |     |
| A dormir chi di taglio, e chi di piatto. 162       | 93  |
| Quì da molti Plutarco si riprende,                 |     |
| Che vuol, che questi sino al mattutino             |     |
| Vegliassero a dar sesto alle faccende.             | 96  |
| Perchè si legge nel testo Latino,                  |     |
| Che sol fra tanti Diego di Siviglia <sup>163</sup> |     |
| Attese al gioco, e Gian Petit' al vino.            | 99  |
| Ma poichè l' ore, attissima famiglia               |     |
| Del Sol, gli appresentaron nel Cortile             |     |
| Di Oriente il Caval con Sella, e Briglia,          | 102 |
| Se ben parea, che oltre l' usato stile             |     |
| Tardasse a cavalcare, essendo giunto               |     |
| Per gir seco alla staffa il verde Aprile,          | 105 |
| Tosto quel grand' esercito fu in punto,            |     |
| E si mosse partito a schiera, a schiera,           |     |
| Per adempir quel greve carco assunto.              | 108 |
| Giva dinnanzi la Real Bandiera,                    |     |
| Coll' Aquila nel mezzo monachina, 164              |     |
| Cioè di penna, verbi gratia, nera.                 | 111 |
| Quella di Agrippa tutta era turchina               |     |
| Con una scarpa d' or da podagroso                  |     |
| Tagliata, ma con trinci da dozzina.                | 114 |
| Petreo giovane illustre, e valoroso,               |     |
| Nella sua bianca insegna avea dipinto              |     |
| Un lambicco da far l' olio petroso.                | 117 |
| Così venia l' esercito distinto                    |     |
| Con tanto ardire, e tal valor, che molti           |     |
| Scrisser per fin a Roma, che avean vinto:          | 120 |
| Ma pian, che ancor i bracchi non son sciolti:      |     |
| Lucio saputo ciò la notte istessa                  |     |
| Da certi rifuggiti entro raccolti,                 | 123 |
| Accommodata avea sul muro, e messa                 |     |

 $<sup>^{162}</sup>$  Nè di lor ci rimase pur un gatto . dice altrimente nel manoscritto .

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> Per notare con questi nomi i vizi delle due Nazioni Spagnuola, e Francese.

<sup>164</sup> Del Romano esercito il primo membro era la Legione, come del Macedonico la Falange. In ogni Legione era per insegna l' Aquila del suo colore: benchè ogni Compagnia avesse una propria insegna, dov' era dipinto un Lupo, un Minotauro, un Cignale, un Dragone, un Cavallo &c. Nello stendardo generale pur vi era un' Aquila, ma di color di oro simbolo della vittoria appresso gli Egizj, e questa sopra di una asta si fermava appresso il Sacrario, dove erano le Imagini solite ad adorarsi. È ben vero, che nei fatti d' arme s' introdusse di portar solo l' Aquile, restando le altre Insegne negli alloggiamenti. *Plin. 1.13. Herodian. 1.4.* 

| Di ogni arme da lanciar copia infinita,           |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Che minacciava altrui la morte espressa.          | 126 |
| Ordinando anche a pena della vita,                |     |
| Che ogni donna ad un segno il suo caldaro         |     |
| Vi carreggiasse pien d' acqua bollita.            | 129 |
| Le cui fervide ciance non han paro                |     |
| Per appiccar altrui la pelarella,                 |     |
| Ma pur la dama non costa denaro.                  | 132 |
| Ottavio intanto già vicino a quella               |     |
| Porta, ove dar doveva la battaglia,               |     |
| Sicchè dal mur si udiva la favella,               | 135 |
| Tosto gridò: Le scale alla muraglia,              |     |
| Soldati miei, che aver la precedenza              |     |
| Io mi vergogno contro a sta canaglia.             | 138 |
| Le cui parole piene d' insolenza                  |     |
| Udite da quei dentro, e usar potendo              |     |
| La difensione di buona coscienza,                 | 141 |
| Addosso lor versar così stupendo                  |     |
| Numer di sassi, che non poter pure                |     |
| Dirsi l' un l' altro : me tibi commendo .         | 144 |
| Anzi, sepolti tra le rozze, e dure                |     |
| Pietre, agli eredi risparmiar le spese            |     |
| Degli Epitaffi, e delle Sepolture.                | 147 |
| Rotte le prime Scale, e a terra stese,            |     |
| Tosto appoggiar si vider le seconde :             |     |
| E per levar da i merli le difese,                 | 150 |
| Con certe Baleariche lor fronde <sup>xv</sup>     |     |
| Tiravan contro al mur, ch' era vicino,            |     |
| E sassi, e pietre accomodate, e tonde.            | 153 |
| Che ciottoli le chiama il Fiorentino              |     |
| Boccaccio, con che Bruno, e Buffalmacco           |     |
| Percosser l' invisibil Calandrino . 165           | 156 |
| Su queste scale giocavano a scacco <sup>166</sup> |     |
| La Morte, e Marte, ed or su quei gradoni          |     |
| Saliva un fresco, or sen levava un fiacco.        | 159 |
| Quì per pedine serviano i pedoni,                 |     |
| Che a questo gioco per pigliare il rocco,         |     |

Per burla Calandrino , il quale credevasi di aver trovato l' Elitropia , che lo facesse invisibile , tiravangli i ciottoli Bruno , e Bufalmacco . Vedi *Decam. Bocc*.
 Brutto paragon di giuoco , giocar con la morte ! alla larga ! Era più sicura assai l' esperienza di

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> Brutto paragon di giuoco , giocar con la morte ! alla larga ! Era più sicura assai l' esperienza di Magelino di Firenze , il quale era così esperto nel giuoco dei Scacchi , che giocava di lontano , senza pur vedere il Tavoliere , ordinando il muover dei pezzi . E pur vinceva , benchè l' Avversario con ogni avvertenza giocasse . *Volaterr*.

| Nè Alfieri, nè Cavai non eran buoni.                | 162 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Si era fermato Ottavio, e come tocco <sup>167</sup> |     |
| Non fusse a lui, stava ad un arbor piatto,          |     |
| Colla rotella in braccio, e collo stocco.           | 165 |
| Poi, mutato pensier, spiccossi a un tratto,         |     |
| E venne sopra l' alto egli in persona               |     |
| Colla speranza dello Scaccomatto:                   | 168 |
| Ma non ci ebbe fortuna molto buona,                 |     |
| Perocchè un popol grande era montato                |     |
| A difender de i merli la corona.                    | 171 |
| Uomini, e donne a i lor mariti a lato,              |     |
| Di cui sol una ve ne porrò in lista,                |     |
| Ma non se ne sa nome, nè casato;                    | 174 |
| Se ben per questo ogni scrittura ho vista           |     |
| Del vecchio armario, e quel, che ultimamente        |     |
| Scrive il nostro Pellin, nobil Cronista. 168        | 177 |
| Costei, veduto Ottavio, il qual repente             |     |
| Salito su una scala alta di sorbo,                  |     |
| Le trattava il marito amaramente,                   | 180 |
| Che ti venisse, trista grazia, il morbo,            |     |
| Non ti vergogni appor con questo vecchio,           |     |
| disse, che ha guasto un braccio, ed è mezz' orbo    | ?   |
| E tolto, ov' ella vide in apparecchio               |     |
| Un trombon militar, ripien di molta                 |     |
| Pece, solfo, salnistro, olio, e capecchio,          | 186 |
| Messovi fuoco, se nè andò alla volta                |     |
| Di Ottavio, e ardita glielo diè di botto            |     |
| Nel viso, e replicò più di una volta.               | 189 |
| Talchè con barba arsiccia, e mezzo cotto            |     |
| Il viso, si lasciò gir, a gran rischio              |     |
| Del collo, a ritrovar color di sotto.               | 192 |
| Levossi da quei dentro allora un fischio            |     |
| Stupendo, che 'l conobbero al colore                |     |
| Del sajo non di panno, o d' altro mischio.          | 195 |
| E tanto ripigliaro animo, e core,                   |     |

S' era fermato Ottavio , e non da Sciocco , Dopo un olmo a mirar quel tragic' atto , Per dar la sera , a chi 'l mertava il cocco .

Così premia la Balia il putto : gli dà il Cocco ; che pensi ? è un uovo nostrale , se non Toscano . E se nascesse dal crocitar delle galline non lo sorbireste , benchè fresco ?

Pompeo Pellini raccolse ordinatamente in tre volumi l' Istorie della sua Patria . Si diedero alle Stampe dopo la morte sua in Venezia : ed essendo già publicate , l' avarizia non sò se mi dica , dei Stampatori , o di altrui , dissipò talmente l' Opera , che niuna ne troverai del tutto intera.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> Nel Manuscritto così varia .

| Ch' ebbero ardir da mille fanti in tutto<br>Perugini , ed esterni , a sortir fuori ,<br>Assaltando l' esercito ridutto | 198 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Intorno a Ottavio, il si avea beuto                                                                                    |     |
| Circa due libre di lardo distrutto.                                                                                    | 201 |
| Dove con tal valor fu combattuto,                                                                                      |     |
| Ch' ei fu forzato, in mezzo di un squadrone                                                                            |     |
| Nemico, dimandar più volte ajuto. 169                                                                                  | 204 |
| E mancò poco a non restar prigione                                                                                     |     |
| Del Capitan Bardella della Conca, 170                                                                                  |     |
| E dello Scatenato del Frontone,                                                                                        | 207 |
| Che fin gli attraversar fra i piè una ronca                                                                            |     |
| E pel sajo il pigliar; ma loro in mano                                                                                 |     |
| Sol ne rimase una manica tronca.                                                                                       | 210 |
| Benchè il rosso sajon da Capitano                                                                                      |     |
| Di eserciti quel dì non si avea messo,                                                                                 |     |
| Ma un sajo verde di velluto piano.                                                                                     | 213 |
| Fidandosi, se a sorte egli era oppresso                                                                                |     |
| Da i nemici, nel sajo differente,                                                                                      |     |
| Sebbene egli era lui, non esser esso.                                                                                  | 216 |
| Questa manica poscia, in quel dolente                                                                                  |     |
| Incendio, che ridusse in Calcinajo                                                                                     |     |
| Perugia, allor Città brava, e valente,                                                                                 | 219 |
| Nel Tempio di Vulcan là dentro a un pajo <sup>171</sup>                                                                |     |
| Di bolge si salvò dal fiero gioco,                                                                                     |     |
| Che i sassi ne sudar sin' al Gennajo.                                                                                  | 222 |
| E se l'incendio non toccò quel loco,                                                                                   |     |
| Fu sol, perchè, secondo il creder mio,                                                                                 |     |
| Le fiamme ebber rispetto al Dio del foco:                                                                              | 225 |
| Ma poscia che deposto il giogo rio                                                                                     |     |

<sup>169</sup> Circa Perusinorum autem murum sacrificans, pene interceptus est a manu gladiatorum, quae Oppido eruperat, dice di Ottavio nella di lui vita. Svet.14.

<sup>170</sup> È la Conca nel distretto di P. S. Angelo in luogo basso , dove da più parti alzandosi gli edifizj lasciano in mezzo la forma di una Conca . Quivi per commodità di acque si esercita l' arte del tinger panni , e sete . Era di qui Berna , detto Bardella , Soldato bravo , e nella milizia vecchio . Lo Scatenato , che Guercio , (e lo fa nello scritto a mano , uomo fiero ) è del Frontone , (luogo spazioso fuor di Porta s. Pietro , detto già Piazza d' arme di Braccio Fortebraccio ) , sempre capo nel fare a sassi , ordinario esercizio di quei tempi nella Città di Perugia .

<sup>171</sup> Era questo Tempio , dove oggi è eretta la Chiesa Cattedrale di s. Lorenzo . Trovo menzione tra certe Anticaglie , che conservo in Casa , come nel 1375. atterrarono appresso questo Tempio una Torre , che minacciava ruina , e dicevasi aver 3600. anni . Era fama essere ivi dentro il Palladio venuto da Troja . Per l' intera intelligenza di quell' Anticaglie osserva , che dei Perugini antichi niuno ha scritto Istorie seguite di questa Città . Si trovano bene Diarj delle cose accadute alla giornata ; ma per tempi interrotti . Così son questi miei .

| Dello Imperio Roman tornar le mura               |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Altere, e belle nel terren natio.                | 228 |
| Superbi i Perugin per lor natura,                |     |
| Fatta poi quella manica allargare,               |     |
| Sicchè vi entrasse un capo di misura,            | 231 |
| Quel cappuccio ne fer , che suol portare 172     |     |
| Fra due mazze di argento un uom robusto          |     |
| Avanti il Magistrato popolare,                   | 234 |
| Quasi in sembianza di un trionfo giusto,         |     |
| Per dimostrare a i posteri di avere              |     |
| Fatta prigion la manica di Augusto .             | 237 |
| Intanto a Porta Marzia un certo Alfiere          |     |
| Avea precipitato giù Petreo,                     |     |
| Che fe tanta ruina nel cadere,                   | 240 |
| Che secondo Strabone, e Tolomeo,                 |     |
| Ruppe una spalla a Tito, e guastò un braccio     |     |
| A Quinto, e spezzò il capo a Carsuleo.           | 243 |
| Dall' altra banda Marco Quinternaccio            |     |
| Dalla Cartolaria, che avea ferito <sup>173</sup> |     |
| Il giovan Dolabella nel mostaccio, 174           | 246 |
| Essendosi anche Agrippa indi partito, 175        |     |
| Che pur costui gli avea nell' aggrapparsi        |     |
| Al mur con un matton schiacciato un dito,        | 249 |
| Avvisò Lucio Antonio, che accostarsi             |     |
| Volesse quivi, perchè già dal muro               |     |
| Vedean Don Mecenate avvicinarsi,                 | 252 |
| Che al coraggioso suon di un gran tamburo        |     |
| Con molte insegne, armato da alto a basso.       |     |

172 Questo Cappuccio , che Ciburro ancora è chiamato , ha l' origine sua , come ha la forma , che forato da ogni parte non ha capo nè piede . Non si sà , donde sia venuto . Intendo bene ( e può essere tradizione ) che Carlo IV. venuto per prender la corona di oro in Roma , che ebbe poi dai Legati d' Innocenzio Sesto , dopo aver ricevuto quella di ferro in Milano , in passando per Perugia , i Perugini alla partenza chiedendogli qualche memoria di affetto , l' Imperadore levandosi una manica la buttasse loro . Ha del verisimile : perchè leggo in una pietra sopra la porta del Palazzo dei Signori Priori quest' iscrizione , che dinota la benevolenza del dotto Imperatore verso i Perugini . So bene , che queste sono le grazie , che riportò Bartolo da Carlo , mentre fu in Pisa .

#### CAROLUS IMPERATOR PERUSINI STATUS AMATOR HAS GRATIAS FECIT QUAS LAPIS ISTE LEGIT .

<sup>173</sup> Nome di una contrada in Perugia in fine del Verzaro, dove si faceva la carta.

 $<sup>^{174}</sup>$  Era Dolabella nobilissimo della famiglia Cornelia , e favorito di Giulio Cesare , per la cui morte , come parziale , fu poi anch' esso da Cassio in Laodicea ucciso . *App. 1.2. & 3.* 

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> M. Agrippa uomo di singolar valore, amato tanto da Augusto, che gli sposò l' unica sua nipote Giulia, e morto lo sepellì nel suo proprio sepolcro. *Dio. l. 54. Svet. Aug.63*.

| Se ne venia bravissimo, e sicuro.             | 255 |
|-----------------------------------------------|-----|
| Fatto prima saper, che avrebbe casso          |     |
| Non di una vita, ma di mille, e mille,        |     |
| Chi avesse osato entrargli avanti un passo.   | 258 |
| Nessun, dicea, con me faccia l' Achille,      |     |
| Che al corpo di quest' anima, che ho addosso, |     |
| Tel fo volare in atomi, e faville.            | 261 |
| Io voglio esser il primo : anzi se posso ,    |     |
| Soldati miei, sul mur vedrete or ora          |     |
| Questo pennacchio mio turchino, e rosso.      | 264 |
| Nè 'l disse invan : perchè senza dimora       |     |
| Giunto al muro appogiò l' ardite scale,       |     |
| Con stupor di quei dentro, e di quei fuora.   | 267 |
| Perchè di rado a un rischio tal si sale,      |     |
| Che atteggiar non s' impari dalla morte,      |     |
| E far quel salto, che chimiam mortale.        | 270 |
| Pur ei da Capitano ardito, e forte            |     |
| Sopra vi salse, e cavalcò sù un merlo; 176    |     |
| Ma gli furon le staffe alquanto corte.        | 273 |
| E già mi pare ad ora, ad or vederlo           |     |
| Dar, indi ributtato, un gran stramazzo,       |     |
| E voglia Dio, che il Pò non passi il merlo.   | 276 |
| Su dunque col più molle materazzo,            |     |
| Dotte Muse, che sia ne i vostri arredi,       |     |
| Correte pria, ch' ei giunga nello spazzo.     | 279 |
| Tre lance, quattro ronche, e cinque spiedi    |     |
| Fur, che a un tempo il gettar da un baloardo  |     |
| Col capo in giuso, e verso il Ciel coi piedi: | 282 |
| Ma il gran Dio di Parnaso non fu tardo        |     |
| A dargli ajuto, che giù svolti gli occhi      |     |
| Parea una capra, quando rode il cardo.        | 285 |
| Salvollo Febo, a lui la gloria tocchi;        |     |
| Basta, che al padiglion fu riportato,         |     |
| Che tutti scorticati avea i ginocchi;         | 288 |
| E innoltre del pennacchio svaligiato,         |     |
| Però che un figlio d' un dei percussori       |     |
| Di Cesar glie l' avea sul mur levato.         | 291 |
| Ond' ei n' ebbe a scappar del senno fuori,    |     |
| Che avesse osato un figlio di Perpenna        |     |

 $^{176}$  Scherzo preso dal verso del Petrarca nella p.1. canz.2.  $\dot{E}~gi \dot{a}~di~l\dot{a}~dal~rio~passato~il~merlo~, \\ Deh~venite~a~vederlo~\&c.$  Anfibologicamente del merlo parla .

| Torgli in testa il cimier dei suoi maggiori .<br>Perchè anche , e quasi con l' istessa penna<br>Azzurra , e rossa comparì sul ponte | 294 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Già contro Orazio il bravo Re Porsenna.                                                                                             | 297 |
| Ma io non avrei mai cotanta fronte                                                                                                  | 291 |
|                                                                                                                                     |     |
| Di dir , che sia venuta poi l' antica<br>Livrea dei i Perugin da questa fonte , <sup>177</sup>                                      | 300 |
| Perchè non trovo autore alcun, che 'l dica.                                                                                         | 300 |
| Or poichè si fu mostra in questo assalto                                                                                            |     |
| Gran tempo a i Terrazzan fortuna amica,                                                                                             | 303 |
| Avendo fatto rovinar dall' alto                                                                                                     | 303 |
|                                                                                                                                     |     |
| Muro infinita gente, e giù distesa,                                                                                                 | 206 |
| E fracassata sul terreno smalto;                                                                                                    | 306 |
| Con tutto ciò nell' ostinata impresa                                                                                                |     |
| La Città stanca, e tutto il dì digiuna,                                                                                             | 200 |
| Stata al fin saria vinta a forza, e presa.                                                                                          | 309 |
| Se col silenzio in braccio, e in veste bruna,                                                                                       |     |
| Coronata di lampade, e lucerne,                                                                                                     |     |
| Non compariva la notte opportuna,                                                                                                   | 312 |
| Che fece ritirar dalle superne                                                                                                      |     |
| Mura il nemico, e via tornar carpone,                                                                                               |     |
| Chi zoppo, e chi portato nelle gerne. 178                                                                                           | 315 |
| Ma quì bisogna per mia defensione,                                                                                                  |     |
| Pria, che abbia Urania il calamo rimesso,                                                                                           |     |
| Rispondere a una tacita obiezione.                                                                                                  | 318 |
| Che presupposto, come è il vero istesso,                                                                                            |     |
| Che dalla privazion dar non si possa                                                                                                |     |
| Naturalmente all' abito regresso;                                                                                                   | 321 |
| Petreo come uscì dunque dalla fossa,                                                                                                |     |
| E con la cassa al cul di Barberìa                                                                                                   |     |
| Sen venne a questa guerra in carne, e in ossa,                                                                                      | 334 |
| S' egli, e il re Juba, non so che anni pria,                                                                                        |     |
| Da Cesar non sperando aver perdono,                                                                                                 |     |
| S' ammazzaron fra lor per cortesia?                                                                                                 | 327 |
| Dico, che esto Petreo, di cui ragiono,                                                                                              |     |
| Non è quel, che spogliato in giubbarello,                                                                                           |     |
| Si condusse con Juba a buono a buono :                                                                                              | 330 |
| Ma ben figliuol di un suo maggior fratello;                                                                                         |     |
| Talchè, ser Momo mio, s' intorno a questo                                                                                           |     |
| Tu mi riprendi, sei maligno, e fello.                                                                                               | 333 |
|                                                                                                                                     |     |

 $<sup>^{177}</sup>$  II Magistrato di Perugia veste di rosso . La Famiglia pur di rosso con liste turchine , e calzette varie , rossa una , e l'altra turchina .

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> Cesta di vimini da portare il pane, di forma lunga, detta dai Toscani *Gerna*.

Perchè così va ben la Glosa, e il Testo, Così alzan con garbo i cordovani, E 'l grillo nel suo buco entra di sesto, E benissimo sta la sella a i cani.

336

### V I T A DI MECENATE PARTE SETTIMA .

#### ARGOMENTO.

Vacilla il muro, ogni torrione cade,
Manca il coraggio, la speranza e il pane,
Lucio cede la piazza, e per le strade
Il Popol si solleva e il chiama cane.
Ma il Cappucciai, che sempre odiò le spade,
Gl' insegna a porger suppliche non vane.
Ottavio dona ai Perugin la vita;
Ma Perugia dal fuoco è incenerita.

| Scrive un autor gravissimo, e discreto,                    |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Che Apollo un dì, pascendo al fiume Anfriso <sup>179</sup> |    |
| Le vacche, e l'altre bestie del Re Ameto,                  | 3  |
| Vide per quelle rive all' improvviso                       |    |
| Una povera Ninfa in umil veste                             |    |
| Di macilente aspetto, e magro viso,                        | 6  |
| Che cavando con l' unghia or quelle, or queste             |    |
| Radici, la meschina si nutria                              |    |
| Delle men dure, e al gusto men moleste.                    | 9  |
| Ma il Pastor d' infocata fantasia,                         |    |
| Non mirando a bellezza, o a nobiltade,                     |    |
| Fece sì, che l'indusse a sua balia.                        | 12 |
| E n' ebbe una fanciulla, che all' etade                    |    |
| Nostra ancor vive, Poesia si chiama, xvi                   |    |
| Figlia di Apollo , e della povertade . 180                 | 15 |

Saepe Pater dixit , studium inutile tentas ? Maeonides nullas ipsa reliquit opes . Trist.4.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> Apollo [ essendo stato il suo Esculapio da un fulmine percosso ] non potendo contra Giove vendicarsi , uccise i Ciclopi , che il fulmine avean fatto . Fu perciò dal Cielo sbandito . Ond' egli in abito da Pastore in terra sceso , col Re Ameto alla guardia degli armenti di lui accomodossi . *Metam. l.2*.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> Sicchè l' esser poveri i Poeti è naturalezza, che loro ne viene dalla stirpe materna, oltre il privilegio da Apollo concesso, e da Michele Cervante riportato nel suo Viaggio di Parnaso. Che, se alcun Poeta (dice) mai asserirà di esser povero, si dia credito al semplice suo detto, senza ricercarlo di altra attestazione, o giuramento.

| La quale a questa guerra poi invitata                         |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| da i fatti egregi, si fermò sul fosso,                        |    |
| nè si curò tentar quindi l' entrata.                          | 18 |
| Porgendo un calamar di lucid' osso <sup>181</sup>             |    |
| All' Istoria, che dentro era rinchiusa,                       |    |
| Per notar quanto pan si dava al grosso;                       | 21 |
| Aggiungendovi innoltre questa scusa,                          |    |
| Ch' ella era poco amica a quelle genti,                       |    |
| Che altrui guastando van la cornamusa; <sup>182</sup>         | 24 |
| Ond' è che non si legge fra i valenti                         |    |
| Poeti de sta guerra un picciol verso,                         |    |
| E ci fur pur sì nobili accidenti.                             | 27 |
| Cavati i fossi, i quai per ogni verso                         |    |
| Fur trenta piedi, e cinque ottavi appunto,                    |    |
| Se i computisti non danno a traverso,                         | 30 |
| E intorno al fosso un mur perpetuo aggiunto, 183              |    |
| E sopra al mur da mille, e cinquecento                        |    |
| Torri di legno saldo, e ben congiunto.                        | 33 |
| Entrò negli assediati alto spavento                           |    |
| Che in breve era mestier, chiusa l'uscita,                    |    |
| Dover come i pallon, viver di vento,                          | 36 |
| E fu più notti anche una voce udita                           |    |
| Gridar: Misero augel! che val senz' esca                      |    |
| Tagliarti il sopraculo, e la pipita?                          | 39 |
| Tentiam dunque di uscir, mentre ch' è fresca                  |    |
| La cosa, dicea Lucio, e se morimo                             |    |
| Bello è il morir , quando si muore in tresca . <sup>184</sup> | 42 |
| E così l' altra man, sceso nell' imo                          |    |
| Fosso, e poste le scale all' altra parte,                     |    |
| Ei di tutti a montar la sù fu il primo,                       | 45 |
| Con tal valor, che poi l'antiche carte                        |    |
| Disser, che non fu lui; ma che ai listati                     |    |
| Stivai di maglia fu scoperto Marte.                           | 48 |
|                                                               |    |

Che sbugiarono già la Cornamusa .

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup> Gl' Istorici hanno obbligo di scrivere le azioni , come per appunto succedono ; ma i Poeti han privilegio sulla verità del fatto di poter favoleggiare , e comporre . Questi nella penna hanno l' arbitrio dell' immortalità della fama o buona , o rea , che lor pare , divolgarla , ed al nero inchiostro loro non resiste candidezza di sorte alcuna . Per qualche intelligenza dell' inimicizia , che la Poesia ha con alcune genti , &c. ho pur inteso nel manuscritto l' ultimo verso casso di questo terzino .

 $<sup>^{182}</sup>$  È istromento Musico : ma quì a suo proposito intende l' Autore questa voce nel suo doppio significato , disgiunta non composta .

<sup>183</sup> Vedi la forma di questo Assedio cavato di pianta dal Lipsio , trasportato poi dal Ciatti nel suo libro dell' Istorie di Perugia .

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> Cioè, in compagnia.

| Perocchè gli altri Dei non gir calzati,            |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Dal Dio Mercurio in fuor, che, perch' egli era     |    |
| Da Norcia, il fer coi zoccoli ferrati. 185         | 51 |
| Or attaccossi un ostinata, e fiera                 |    |
| Battaglia, che non men di quelle reti              |    |
| Lucio bramava uscir, che la sua schiera.           | 54 |
| Quì a un tempo si vedean molti arieti,             |    |
| Mossi con militar fortezza, e ingegno,             |    |
| Urtar nelle fortissime pareti .                    | 57 |
| Quì gettar si vedean ponti di legno                |    |
| Con macchine uncinate, e grossi travi,             |    |
| Che davano al salir molto sostegno.                | 60 |
| Lucio fu il primo, dopo molti bravi,               |    |
| Presto a cader; pur, disse ad ogni modo,           |    |
| Voglio gire a cercar per certe chiavi.             | 63 |
| Nondimen tuttavia più ardente, e sodo              |    |
| Seguia l' assalto, ed avean quasi preso            |    |
| Due torri, che quì il capo era del nodo.           | 66 |
| Ma Salvideno, a cui toccava il peso <sup>186</sup> |    |
| Di guardar questa parte, ancorchè tutto            |    |
| Fosse pieno di repole, e ripreso,                  | 69 |
| Vi corse, o per dir me' vi fu condutto             |    |
| Sull' altrui braccia, e poco più, che stava,       |    |
| Il luogo era a mal termine ridutto.                | 72 |
| Costui da mille, o più seco menava                 |    |
| Armati di spadoni, e corsaletti,                   |    |
| E co i pennacchi rivolti alla brava.               | 75 |
| Sostenner gli Antonian con saldi petti             |    |
| Più di un' ora il furor di quel squadrone,         |    |
| Come soldati dei migliori eletti,                  | 78 |
| E mostrar di virtù gran paragone;                  |    |
| Ma perchè un certo Mallio Romanesco                |    |
| Dava sul capo senza discrezione,                   | 81 |
| Ed anche spinti dal nemico fresco,                 |    |

<sup>185</sup> Perchè la Deità è immune dalle qualità, che noi affetti, e passioni chiamiamo, perciò non veniano calzati gli Dei dagli antichi. Finge quì Mercurio da Norcia l' Autore per la communicazione degli attributi, che ha la Città di Norcia con questo Dio. Non alieno forse dal pensiero de' Platonici, i quali vollero quelle persone essere di più, o men nobile qualità, che dal Nume più, o meno eccellente fossero derivate, o custodite. Eleod.

Avvertite , Parente , che son borzacchini alati , non zoccoli ferrati quei , che calza Mercurio , da farvelo parer Norcino . Fu bene Avvocato di quella gente .

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> Capitano di Ottavio , il quale insieme con Agrippa fe ritirare in Foligno Ventidio , che se ne veniva all' ajuto di L. Antonio . Ebbe poi da Ottavio la morte in premio del suo servire , per compiacimento di M. Antonio . App. 1.5. Salvideno fu il primo , che dei Parti trionfasse , ed era Capitano di Ottavio .

| Chi cadde nel ritrarsi, e chi discese,               |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Secondo che gli venne più manesco. 187               | 84  |
| Basta, che a molti, a cui scappar le prese,          |     |
| Dier poscia amica tomba, e sepoltura                 |     |
| I Corvi beccamorti del paese .                       | 87  |
| E ci fu più di un par, che sulle mura                |     |
| Lasciate ambe le man, sen tornò monco,               |     |
| E coi guanti avanzati alla cintura.                  | 90  |
| Ed altri, avendo un braccio mezzo tronco,            |     |
| Lo vedevi ir con esso appeso al collo,               |     |
| Fatto una benda di ginestra, o gionco.               | 93  |
| Fur messi più di mille al protocollo                 |     |
| Dei morti ; ma gran cosa è , che non aggio           |     |
| Letto, che ne morisse alcun satollo!                 | 96  |
| Ben è ver, ma sia detto senza oltraggio              |     |
| De i Capitan di Ottavio, a cui fu tolta              |     |
| L' insegna, morir tutti a disvantaggio.              | 99  |
| Tentossi nondimen più di una volta                   |     |
| Di quindi uscir, con valor pronto, e vivo;           |     |
| Ma sempre essi a sonar furo a raccolta.              | 102 |
| Se ben correr di sangue un largo rivo <sup>188</sup> |     |
| Fer delle guardie lente, ed oziose,                  |     |
| Quel dì ch' era a i Roman sagro, e festivo;          | 105 |
| Atterrando con macchine ingegnose                    |     |
| Cento di quelle torri più munite,                    |     |
| E in poco spazio fer mirabil cose.                   | 108 |
| E, se con tutte le legioni unite                     |     |
| Non vi correva Ottavio, il qual trovosse             |     |
| A caso armato, vinta era la lite.                    | 111 |
| Quel dì con l' arme insanguinate, e rosse            |     |
| Dell' altrui sangue, quanto fosse bravo              |     |
| Paolo Emilio Scauro mostrosse, 189                   | 114 |
| Che soffrir non potendo il volgo ignavo,             |     |
| Che si avesse fatto Idoli i Tiranni,                 |     |
| E il Senato Roman negletto, e schiavo,               | 117 |
| Armato si era a manifesti danni                      |     |
| Di Ottavio, e da nemico empio, e feroce,             |     |

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> Cioè , meglio alla mano .

<sup>188</sup> In questo assalto dato da L. Antonio al campo di Ottavio, mentre sacrificava, i Perugini tolsero le vittime, il Lituo, e la Patera, che vedi sotto ai piedi del Grifone. *Svet. App. Ciatt*.

<sup>189</sup> Per la stretta amicizia , che l' Autor ebbe con Onofrio Santa Croce , mentre stanziava a Perugia , prende occasione di nominar questa Illustrissima Famiglia , pigliandone l' origine dal Trionfante della Macedonia .

| Stretto addosso gli avea più volte i panni.           | 120 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Or da costui, com' è pubblica voce,                   |     |
| Si tien che sia discesa la Romana                     |     |
| Splendidissima Casa Santacroce.                       | 123 |
| Ma perchè quì trattarne è cosa vana,                  |     |
| E acciò non paja altrui, che io voglia in questo      |     |
| Accordar un leuto, e una campana,                     | 126 |
| Lasciam la Glosa, e ritorniamo al Testo.              |     |
| Già il popol per sì lungo, e così stretto             |     |
| Assedio, tutto era dolente, e mesto;                  | 129 |
| Posciacchè quindi uscir gli era interdetto,           |     |
| E cadevan di fame le brigate,                         |     |
| Nè in piazza coparia pur un panetto.                  | 132 |
| Perocchè i forni , usi a mandar le grate              |     |
| Novelle di pan fresco ai difensori,                   |     |
| Si avean le fredde bocche sigillate;                  | 135 |
| Nè più davan di se cattivi odori                      |     |
| I solitarj destri, usi ogni mane                      |     |
| A ricever le visite, e i favori.                      | 138 |
| Anzi s' incominciò, mancato il pane,                  |     |
| A dar la caccia a i morbidi Raspanti, 190             |     |
| E alla stirpe gentil di Ruggier Cane . 191            | 141 |
| Nè ciò bastando, e ruminato quanti                    |     |
| Sopra il titol de Edendo han scritto mai              |     |
| Dottori elegantissimi, e prestanti,                   | 144 |
| Si posero a studiar, benchè con guai,                 |     |
| La Topica materia ultimamente, 192                    |     |
| Ne i lunghi assedj anch' essa utile assai;            | 147 |
| E beato era detto fra la gente,                       |     |
| Chi temperar sapeva più trapelle,                     |     |
| E avea più luoghi Topici alla mente.                  | 150 |
| Ma tutte erano in somma bagattelle :                  |     |
| Crescea la fame; onde a quel fier partito             |     |
| Ricorser, che fe i gridi ir alle stelle.              | 153 |
| Chiusero i servi in un forte, e romito <sup>193</sup> |     |

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> Intende dei Gatti , ma allude alla fazione dei Popolari detti Raspanti in Perugia , di cui eran capi le famiglie dei Michelotti , Guidalotti , Beccuti , Bontempi , e Boncambi . *Pell. p.1. Crisp*.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> Fu della nobil famiglia dei Ranieri Ruggier Cane, chiaro per il generoso ardire, che mostrò, quando solo si oppose in cima ad un ponte contra l'esercito di Sigismondo, che rotto aveva i Veneziani; e tanto lo trattenne, che si emendò la fuga. *Pell. p.2. Cor.* 

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> Dal proprio significato Greco ( che è Arte da inventar argomenti ) passa scherzando al volgar significato di Topo .

| Serragiio, con dir for che stando quivi              |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| A bocca aperta usciva l' appetito.                   | 156 |
| Ove di cibo, e di speranza privi,                    |     |
| Ma con fame, che roso avria i macigni,               |     |
| Se ne venian morendo vivi vivi.                      | 159 |
| Ma pria, oh con che preghi i lor benigni             |     |
| Dei supplicar quei mesti, e poveracci,               |     |
| Di essere almen conversi in tanti cigni,             | 162 |
| Che vissuti sarian ne i proprj stracci!              |     |
| Ma tutte zucche : non si mosse un pelo               |     |
| L' altezza lor, nè volle quest' impacci.             | 165 |
| Sol Giunion, mossa da pietoso zelo, 194              |     |
| Dicon, che colma d'acqua una gran tazza              |     |
| Lor versò addosso un brindisi dal Cielo .            | 168 |
| Allor, dice il Querengo, che la razza <sup>195</sup> |     |
| De i veri servitor si estinse affatto,               |     |
| Ond' è, che oggi il servizio si strapazza.           | 171 |
| Ma non cessò per così orribil atto                   |     |
| La fame : anzi ognor più contra i più fieri          |     |
| Imperversando, gli atterrava a un tratto.            | 174 |
| E quei, che pur vivean magri, ed interi              |     |
| Parean corpi stillati, o per dir meglio,             |     |
| Ombre fuggite fuor de i cimiteri.                    | 177 |
| Al fin un dì fu vinto in un conseglio                |     |
| Di dimandar al vincitor la pace.                     |     |

Sol Bacco presa una ciambella, e un melo, E colma di vin Corso una gran tazza, Dicon, che lor fe un brindisi dal Cielo.

195 Monsignor Antonio Querenghi uomo insigne per lettere nella Corte di Roma , e amico del Caporali , delle cui Opere spesso recitava a memoria nei congressi gl' interi Capitoli , fu Soggetto eminente in lettere , celebre fuori , e nella Corte di Roma , dove visse molt' anni amatissimo non meno per il sapere , che per la dolcezza dei costumi . Stampò Poesie nella volgare , e latina lingua , intendentissimo anche della Greca , d' onde trasportò alcuni epigrammi nell' Argenide sotto nome di Antenorio , chiamato Sacerdote di Apollo . Fu studioso delle Morali di Seneca in particolare , e degli Stoici . Meritevole dei primi gradi , ma allievo della virtù , provò matrigna la fortuna ; compensato all' incontro largamente dalla fama , per opera di cui ne i libri degli Eruditi vive immortale . Vedansi le onorate menzioni fatte dallo Scioppio nell' Elenco contro lo Scaligero , dal P. Pallavicino ne i Dialoghi del Bene , dal Cardinal Bentivoglio nelle sue memorie , e da altri .

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup> Scortate le vittovaglie nell' assedio di Perugia , L. Antonio comandò , che ai Servi nulla fosse dato da mangiare a tutto pasto . Morti di replezione furono sepelliti in un grandissimo fosso . Il luogo è , dove oggi chiamiamo Abruzzo nel più basso di Porta Sole . *App. 1.5. Ciatt*.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> Fu Giunone in quei tempi Avvocata di Perugia: se ben dopo questa guerra, lasciata Giunone, i Perugini pigliarono per lor Protettore Vulcano, credo io, perchè nell' incendio solo il di lui Tempio restò dal fuoco intatto. Con tutto ciò il brindisi di Bacco col vino nello Scritto a mano assai più mi piace, che quello di Giunone coll' acqua.

| Per non si far degli ostinati speglio;              | 180 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Confessando ad Ottavio il pertinace                 |     |
| Ma ben punito error, che si era lesso               |     |
| Nel proprio brodo, come le spinace.                 | 183 |
| Lucio esser volle Ambasciadore, e messo;            |     |
| Ma il modo dell' accordo, e come casso              |     |
| Fosse ogni odio fra lor, leggil tu stesso.          | 186 |
| Appian lo tratta, e pon di passo in passo, 196      |     |
| Ed è scrittor famoso oltra i Latini;                |     |
| Ma se legger non sai, vattene in chiasso.           | 189 |
| Or ritornato Lucio da i confini                     |     |
| Del Campo coll' accordo sigillato,                  |     |
| Nulla fatta menzion de i Perugini,                  | 192 |
| Il popol, pien di collera, e stizzato,              |     |
| Cominciò a dir : Al corpo, al cul, al sangue,       |     |
| Che questo traditor ci ha assassinato!              | 195 |
| E merteria che sta Città, che langue                |     |
| Per colpa sua, che a tal ridotta l' ave,            |     |
| Il capo gli schiacciasse come a un' angue.          | 198 |
| Ma il Cappucciar, persona accorta, e grave, 197     |     |
| Che in camera era stato alcuni mesi,                |     |
| Come quasi appiccato, e chiuso a chiave,            | 201 |
| Caduto essendo sotto i gravi pesi                   |     |
| Di questa guerra, e tutto si era guasto             |     |
| La vita, e fracassato i proprj arnesi;              | 204 |
| Sen venne in piazza, e senza gran contrasto,        |     |
| Quietò ogni cosa, se ben questi sono                |     |
| Cervei, che spesso si han levato il basto. 198      | 207 |
| Consigliò poi, che saria stato buono                |     |
| Di spedir gente anch' essi a quei di fuori,         |     |
| E chieder pace, e dimandar perdono.                 | 210 |
| Fur dunque eletti cinque Ambasciatori,              |     |
| Contulo, Carestel, Carsuccio, e Boco <sup>199</sup> |     |

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> *De bello civ. l. 5. App.* Ma Dione Cassio *lib.48.* riferisce di più , che 400. tra Senatori , e Cavalieri furono , come vittime , scannati per ordine di Ottavio avanti un Altare a Giulio Cesare ivi alzato.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> Quel concorrente del Manganello nominato sopra la 5. Par. Chiamiamo ancora con questo nome di Capucciajo una masserizia fatta di legno in forma di Armario da ritener vasi ed altri arredi .

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup> Pronti i Perugini e di mano, e di consiglio, non men che l'ardito Griffo, lor propria insegna, si son levati a volo con l'ali del valore sopra tutti gli altri nell'Italico Cielo, e con mostrar talora acuti artigli si sono resi formidabili a i vicini, e a i più lontani ancora. *Vill. Plat. Ciacc. Camp. Pell. Alb. Guicc. Giov. Ciatt.* 

<sup>199</sup> Ser Contulo era vicino, e familiare dell' Autore. Carestel fu chiamato così da un luogo del Contado. Carsuccio era della famiglia Carsuccia oggi estinta, e Boco di quella dei Ginagli. Eran questi più allegri, ed i migliori briganti, che fossero goduti dalle conversazioni di allora, per le loro burle, e facezie;

| Chiaro per lo splendor de i suoi maggiori.           | 213 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Ma però riserbando il primo loco                     |     |
| Di quest' Ambasceria, tanto importante,              |     |
| A un certo messer Berto Cericoco, 200                | 216 |
| Che per essere allor primo Mercante, <sup>201</sup>  |     |
| Le brache non ardian, con riverenza,                 |     |
| Toccargli il cul, che andava sul portante.           | 219 |
| Costui, giunti che furo alla presenza                |     |
| Del vincitore Ottavio, che sul fido                  |     |
| Trono sedea, proruppe in tal sentenza.               | 222 |
| Quella Città, che ha sì famoso grido, 202            |     |
| Non tanto per le Scuole degli Auguri, <sup>203</sup> |     |

massime, quando tesero reti in piazza, tra le quali, adattate in cima di alcune bacchette cortecce di pan unto, e da lontano con lungo filo mosse, adescavano i cani per prenderli sotto le reti, che noi uccellare al frascato chiamiamo.

Non è prenome nò, ma bene Agnome, quel Cericoco, ed indicativo della qualità della persona. Sogliono in Perugia il Nobile con voce familiare chiamarlo Cericoco. E come credo, da Cera e Cocere. Non da Coco nò, se non pensi di far loro girar lo schidone. Tengono i norstri Nobili, come già soliti a dominare, certa gravità, e grandezza, forse maggior di quello, che allo stato presente si convenga, e perchè con quella Maestà afficiunt presentia, Cericochi son detti.

È verisimile ancora , che quel Cericoco sia voce , che vanga dal Greco Ceriacos , Signorile , rimasta dagli Achei pure abitatori di Perugia.

<sup>201</sup> Quelli , che oggi Primi nel Magistrato chiami Capo , e Coda , con nome più antico erano detti primo , e secondo Mercante , perchè dal Collegio della Mercanzia , primo in ordine agli altri , quarantotto Collegi sono eletti .

202 Veramente quest' orazione del Sig. Berto è in propria frase Perugina nello Scritto a mano, e questa Vita di Mecenate allora ebbe luce, che le luci serrò l' Autore. Non piacque a Filippo Alberti, alla cui cura la correzione era commessa, che si desse fuori in tale idioma, e sì la corresse. Però avverti, Lettore, che io te la dò in confidenza.

Non tanto per le scuole degli Augurj,
Che per la Fonte i Piazza, el tetto i Guido,
Quella, che tretticar fe dianzi i muri
Per tema a Roma, or gli son bacharate
Ne i cervei, che la pace si procuri.
Ottavio, io non so tante ciaccolate,
Ne arrabbiam dalla fame a mo che i lupi;
Come ho detto techecco a Mecenate.
Dico, che il Bolagajo, Borgne, e la Cupa
S' arcomandon ta te per mezzo mio,
Che cinti gli hai con chiochena si cupa.
Olà, compagni, sempre ho da dir io?
Di grazia dica un po qualcun di voi:
Di sù, Carsuccio, se vuol bien ta Dio.

Non dissimile dall' Ambasceria dei Parigini ad Errico Quarto raccontata dal *Davila lib.11*. Per l' intelligenza osserva , che 'l tetto i *Guido* era in quei tempi frequentatissimo per il gioco della palla sotto le Case di Guido dalla Corgna . *Tretticare* vale scuotere . *Caccarare* aver volontà . Ciaccolare novell<ar>r<br/>>e . A mo che come Techecco quivi . *Chioccana* cloaca . Bolagajo &c. son luoghi abitati per lo più da Meretrici .

| Che per avervi tanti bravi il nido,        | 225 |
|--------------------------------------------|-----|
| Quella, che fe cento, e cent' anni i muri  |     |
| Tremar di Roma, or nella mente entrate     |     |
| Ragion le son, che pace si proccuri.       | 228 |
| Ottavio, io non so farti altre ambasciate, |     |
| Ne arrabbiam dalla fame, come i lupi,      |     |
| Com' anche ho detto al nostro Mecenate.    | 231 |
| Dico, che questi nostri alti dirupi        |     |
| Raccomandansi a te, per mezzo mio,         |     |
| Che cinti gli hai di fossi così cupi .     | 234 |
| Olà, compagni, sempre ho da dir' io?       |     |
| Di grazia dica un pò qualch' un di voi.    |     |
| Dì tu, Carsuccio, omai dì sù per Dio.      | 237 |
| Stava Ottavio ascoltando ad un coi suoi    |     |
| Gran Colonnelli Agrippa, e Salvideno,      |     |
| E Vibio, e Mecenate, e altri Eroi;         | 240 |
| E sentendo il parlar sì goffo, e pieno     |     |
| Di parole affamate, in tanto riso          |     |
| Proruppe, ch' ebbe quasi a venir meno.     | 243 |
| Poscia, rivolto con severo viso,           |     |
| Ciricoco Demostene, gli disse              |     |
| In quante parti hai l' Orazion diviso?     | 246 |
| Io avea determinato a fil di spade         |     |
| Mandarvi tutti, com' è di ragione          |     |
| Nel crimen della lesa Maestade;            | 249 |
| Ma la tua elegantissima Orazione           |     |
| Mi ha così dentro l' anima addolcita,      |     |
| Che mi ha fatto mutar risoluzione.         | 252 |
| Quì vi perdono a tutti oggi la vita :      |     |
| Ma, che però fra un' ora costituta         |     |
| Lasciate la Città sgombra, e spedita,      | 255 |
| Siccome indegnamente posseduta             |     |
| Da voi ; sicchè oramai gitene , i miei     |     |
| Ambasciator, che l' avete saputa.          | 258 |
| Allor con molte lagrime, ed omei,          |     |
| Se ne usciro i meschin fuor della tenda:   |     |

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Era in gran conto l' arte Augurale appresso i Romani , tantocchè alle pubbliche , e private faccende non camminavano senz' Augure . Eravi il Collegio dei Sacerdoti Auguri , i quali dagli augelli predicevano le cose prospere , ed avverse , ed il voler divino . Prendeano gli Auspicj dal cantare , volar di essi , e dal beccar dei polli : dal tonare , e lampeggiare , e dagl' interiori degli animali . Nè si permetteva se non a i più Nobili imparar quest' arte ; perciò il Senato decretò , che sei Giovanetti dei patrizj una volta solamente si mandassero ad imparare alle sei Città di Toscana , che teneano scuole dell' Arte Aruspicina . Si vanta tra queste Perugia aver tenuto il primo luogo . *Cic. de divin. Liv.9. Gell. Ciatt. lib.11*.

| Anzi scacciati fur , com' empj , e rei .                   | 261 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Ma Mecenate, per dar qualch' emenda,                       |     |
| E mitigar la rigida risposta,                              |     |
| Invitati i menò seco a merenda.                            | 264 |
| Ove mangiarsi una focaccia tosta,                          |     |
| Trent' ova sode, e dieci cacchiatelle,                     |     |
| E il mezzo indietro di una volpe arrosta.                  | 267 |
| Talchè la dianzi lenta, e crespa pelle                     |     |
| Del ventre si gonfiò, siccome fanno                        |     |
| Gli utri delle sonanti Ciaramelle;                         | 270 |
| E ben sarian crepati per l' affanno,                       |     |
| Ma si bagnar ben ben dentro, e di fuori                    |     |
| Il gozzo con un vin greco di un anno.                      | 273 |
| Tornati in somma questi Ambasciatori,                      |     |
| E in piazza ragunato il popol tutto,                       |     |
| Da certi vecchi catarrosi in fuori,                        | 276 |
| E riferendo a quel, ch' era ridutto                        |     |
| L' amaro stato lor , con mesti voti voti                   |     |
| Tosto si empì quella Città di lutto .                      | 279 |
| Con tutto ciò vi si trovaron molti,                        |     |
| Che pria, che consentire a quel rapace                     |     |
| Accordo, esser volean sul mur sepolti.                     | 282 |
| Altri dannando il pazzo, e pertinace                       |     |
| Ardir, tenean che fosse più da saggio,                     |     |
| Baciando i catenacci, irsene in pace,                      | 285 |
| Senz' aspettar, che dal nemico oltraggio                   |     |
| Fosser forzati di fuggire in zoccoli,                      |     |
| Tolte lor fin le scarpe da viaggio.                        | 288 |
| Quand' ecco un Publio Cestio de i Manoccoli <sup>204</sup> |     |
| Gridando disse : Adunque mi conviene                       |     |
| Abbandonar la casa , e i miei bacioccoli ? <sup>205</sup>  | 291 |
| E dee Cola di Rienzo aversen bene <sup>206</sup>           | -/- |
| Con qualche Menacul Romaneschetto ?                        |     |
| Ahi pria voglio abbruciarla , e uscir di pene!             | 294 |
| Là dove corso e fatto un fardelletto                       | 221 |

 $<sup>^{204}</sup>$  Appunto . Un tal Cestio dell' istesso nome , dice Appiano , più insolente degli altri , diede fuoco alla propria Casa , e le fiamme dal vento trasportate si dilatarono con abbruciar tutta Perugia . Solo rimase intero il Tempio di Vulcano lib.5.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup> Cioè Vasi . Masserizie da Cucina .

 $<sup>^{206}\,\</sup>mathrm{Fu}$  Cola di bassa fortuna , tanto che nella di lui vita dice Scriba Not. la Madra suia vivia di panne lavare , ed acqua portare .

ma egli di Notajo , con sollevar la plebe alla speranza della libertà fu sollevato in Roma col nome di Tribuno ad una podestà Regia , mercè l' assenza de i Pontefici , residenti allora in Avignone . *Plat. Turs*.

| Di alcune sue più necessarie baje,            |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Si cacciò fuoco in casa per dispetto.         | 297 |
| Quivi, alzate le fiamme alle grondaje         |     |
| De i tetti, ed arsi i letti, e i pagliaricci, |     |
| Fece i topi sbucar dalle forciaje:            | 300 |
| Anzi le travi, i vergoli, e i graticci        |     |
| Aridi, e secchi dier materia al foco          |     |
| Di cavarsi quel dì mille capricci.            | 303 |
| Levossi intanto, per far netto il gioco,      |     |
| Un vento tal, che senz' alcun ritegno         |     |
| Sparse l' arida fiamma in ogni loco.          | 306 |
| E tra, che molte case eran di legno,          |     |
| E perchè ad ogni modo esser rapina            |     |
| Doveano, e preda del nemico indegno,          | 309 |
| Quella Città sì illustre, e pellegrina,       |     |
| Pria, che aver dal nemico i danni estremi,    |     |
| Con volontario foco andò in ruina.            | 312 |
| La qual fondata da i più chiari semi          |     |
| Fu di quel gran Nocchiero, e Patriarca,       |     |
| Che dopo il gran diluvio, alzando i remi,     | 315 |
| Sopra i monti di Armenia appese l' Arca.      |     |

## V I T A DI MECENATE PARTE OTTAVA .

## ARGOMENTO.

Mecenate paciero, e Ambasciatore,
Ottavio rappattuma, e Marc' Antonio,
E spenta ogni semenza di rancore
Dei loro sdegni, forma un matrimonio;
Manda Sesto Pompeo del mondo fuore;
Fuga della discordia il reo demonio;
Fa guazzar Roma, e in premio del ben fare
Lo vogliono i Romani avvelenare.

| Arsa Perugia, indegnamente certo, 207     |    |
|-------------------------------------------|----|
| Nè col cenere suo ne i Roman petti        |    |
| Spento il fuoco però: ma sol coperto.     | 3  |
| I vincitor, che di rubbar quei tetti      |    |
| Avean speranza, poichè volto in gelo      |    |
| Vider la speme, e i lor pensier negletti, | 6  |
| Tiravan giù con le bestemmie il Cielo,    |    |
| Si mordevan le man, battean i denti,      |    |
| Si pelavan la barba a pelo, a pelo;       | 9  |
| Perchè, dove sperar ricchi, e contenti    |    |
| Tornar con cappe, e saj alla divisa,      |    |
| A riveder le mogli, e i lor parenti,      | 12 |
| Si vedean scalzi, e nudi essere in guisa, |    |

207 Nell' anno 2041. dalla sua nascita Perugia mancò; e nel rogo da P. Cestio accesole in cenere si ridusse. Qual Fenice poi, trent' anni prima della nascita del Salvatore, dal calor Augusto ravvivata dentro le spoglie, che sin ora di quei pesanti travertini conserva, crebbe. Dieronle adito di Portoni, che alle cinque Porte oggi rispondono. Gli accrescimenti furono fuori di ciaschedun Portone, che perciò nella sua pianta l' esser di una Stella, o l' apertura di una mano rassembra. Quivi ebbe nuovo recinto di mura, che da cinque miglia intorno scorre. È situata nella sommità dei colli, alle cui pendici da Settentrione a Mezzo giorno scorre il Tevere. Contiene molti, e vaghi Edifizj, trai quali dei Sagri si contan sopra 40. Monasterj, ed una quantità di Chiese. Lo Studio l' illustra principalmente per i molti Soggetti, che di continuo produce. È abitata da venticinque mila anime in circa. Ha territorio fertilissimo di grano, vino, oglio, ed ogni sorte di frutti, il quale si racchiude tra lo spazio di cento quaranta miglia in circa. Dentro a questo giro vedonsi da duecento Castella, oltre una gran moltitudine di Ville. Gode le delizie del Lago Trasimeno, che gira lo spazio di trenta miglia, di più sorte di pesci abbondantissimo.

| Che sulle carni aveano il giubbon solo,         |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Cucitovi il collar della camisa: <sup>208</sup> | 15 |
| Ma questa era una baja appo il gran duolo       |    |
| De i Perugin, che avean, temendo il peggio,     |    |
| Lasciato in preda al fuoco il patrio suolo.     | 18 |
| Però molti sen gir verso Boneggio, 209          |    |
| Altri ver Panicale, e ne gir molti              |    |
| A veder la Canonica di Preggio:                 | 21 |
| Ma veramente i più furon raccolti               |    |
| Ne l'antica Bettona, ove a bacchetta            |    |
| Dopo molt' anni ressero i Crispolti .           | 24 |
| E quì trovaro una pietà perfetta                |    |
| Di ospizio, senza spendervi monete,             |    |
| Che pur risultò lor qualche cosetta.            | 27 |
| Intanto l' odio con armi segrete                |    |
| Si era messo, guatando, appo un cantone,        |    |
| Per assalir di nuovo la quiete .                | 30 |
| Già fatto avendo pace, ed unione                |    |
| Antonio, ed Enobarbo, un di quei bravi, 210     |    |
| Che in Senato giocaron di spadone,              | 33 |
| Ver Brindisi venian con mille navi:             |    |
| Ma gli fe star di fuor circa due dita           |    |
| Il portinar, che non avea le chiavi.            | 36 |
| La loro Flotta molto era agguerrita, [*]        |    |
| Carica di armi, ed agile nel corso,             |    |
| E di ogni sorta d' uomini fornita;              | 39 |
| Menando seco un nobile concorso                 |    |
| Di gente, che tagliava a pezzi il Mondo,        |    |
| Ma però con la spada del discorso.              | 42 |
| Intanto un tal Cocceo, detto, secondo           |    |
| La frase Ebrea, dall' aspra coccia, e dura      |    |
| Del capo, uom accortissimo, e facondo,          | 45 |
| Si pigliò da se stesso egli la cura             |    |

<sup>208</sup> Tolto poi di peso il pensiero da Trajano Boccalino *Cen. 2. rag.4.* quando induce lo Spagnuolo nella question ferito, il quale nello spirar sol richiede, che non lo vogliano spogliare, morto che sia. Ma tolse ancora il modo di scrivere per Avvisi il Boccalini da Cesare Caporali. E come quello, che con la maledicenza ha cercato la gloria, non perdona col mal dire neppure alla sua Guida. *Cen. 2. Rag. 46*.

<sup>209</sup> Luoghi dei più antichi nel Contado di Perugia . Da Panicale fu il Boldrino insigne Condottiere dei suoi tempi , che vivo , e morto , in una cassa portato felicemente guerreggiò . Bettona antichissima Terra sotto il comando di Monsignor Malatesta Baglioni , sfavillante splendore di questa Città . Segnalato è Preggio per l'antica sua Canonica .

Che a Cesare forar dianzi il giubbone.

segue nel Manoscritto . Dà miglior notizia di Domizio Enobarbo Avo di Neron Imperatore .

<sup>[\*]</sup> Questa terzina è interamente supplita, mancando nelle edizioni.

| Di trattar fra quei Principi l' accordo,             |    |
|------------------------------------------------------|----|
| E liberar quell' assediate mura.                     | 48 |
| Nè trovò in questo l' un, e l' altro sordo,          |    |
| Purchè le parti fussero aggiustate,                  |    |
| Sicchè il lardel ciascun godesse, e il tordo.        | 51 |
| Talchè, entrandovi Asinio, e Mecenate <sup>211</sup> |    |
| Di mezzo, ambedue chiari Cittadini,                  |    |
| Le cose fur tra lor rappattumate . <sup>212</sup>    | 54 |
| E si fermò ciascun ne i suoi confini:                |    |
| Anzi per annodar più questo, e quello                |    |
| Coi canapi terreni, e coi divini,                    | 57 |
| Ottavia dianzi sposa di Marcello                     |    |
| Dier ad Antonio, vedovo rimasto                      |    |
| Anch' ei di Fulvia morta di martello .               | 60 |
| E così accommodar la bestia, e il basto,             |    |
| E si pacificar gli occhiali, e il naso,              |    |
| E la piaga conforme ebbe il suo tasto.               | 63 |
| A queste nozze sceser di Parnaso                     |    |
| Le dotte Muse, e Bacco, che più volte                |    |
| Giù per la piaggia competò Tomaso. 213               | 66 |
| Le quai da Mecenate fur raccolte,                    |    |
| Ed esse in guiderdon per quelle amiche               |    |
| Nozze, rime gli dier leggiadre, e colte.             | 69 |
| Con ch' ei cantò le prove, e le fatighe              |    |
| Del barbuto Imeneo, che stanco usciva                |    |
| Dagli orti, ove rubbato avea le fiche.               | 72 |
| Disser, che dal forte Ercole veniva                  |    |
| Il lignaggio di Antonio , e quel di Ottavia          |    |
| Dal gran figliuol di Anchise, e della Diva.          | 75 |
| E narrar, ch' ella a paragon di Lavia <sup>214</sup> |    |
| Era bella , e gentil , dall' altra parte             |    |
| Più di lei costumata, e assai più savia.             | 78 |
| Nè però queste nozze nulla , o parte                 |    |
| Giovar a Roma, risoluta un giorno                    |    |
| Di far del resto, e gittar via le carte.             | 81 |
| Poichè Sesto Pompeo, chiusole intorno                |    |

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> Cocceo Nerva Bisavolo di Nerva Imperatore tentò questa conciliazione , ma Asinio Pollione per la parte di Ottavio , e Mecenate per quella di M. Antonio stabilirono la pace con lo spartimento della Signoria tra di costoro . *App.l.5. Ho. l.1.*<sup>212</sup> Fu in superficie la reconciliazione . *Pax fucata*, più simulata, che vera. Voce usata *dal Bocc*.

<sup>213</sup> Dall' effetto era ubbriaco . Diede il tomo, o capitombolo .

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> Lavia in luogo di Lavinia . Era figlia del re Latino , e per cagion di essa nacque guerra tra Turno , ed Enea . Leggi Virgilio , se vuoi saperne l' intero .

| Il traffico del mar, l' avea ridutta,                |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Più magra, e rufolosa d' uno storno.                 | 84  |
| Talchè con occhi molli, e bocca asciutta             |     |
| Nel Campidoglio fu più volte udita,                  |     |
| Quasi Regina in servitù ridutta,                     | 87  |
| Chiamar al funer suo l' imbastardita <sup>215</sup>  |     |
| Razza di Marte, e di disdegno piena,                 |     |
| Mostrar la nuda, e macilente vita;                   | 90  |
| Ove scorgeasi ogni minuta vena,                      |     |
| E il ventre era sì concavo, e rimesso,               |     |
| Che avea la pelle attaccata alla schiena.            | 93  |
| Mosse quest' empio, e miserando eccesso,             |     |
| A pietà Ottavio, ancorchè contumace,                 |     |
| Qual saldo molo incontro al mar commesso.            | 96  |
| Sicchè la tanto desiata pace                         |     |
| Alfin tra lor fu stipulata, e chiusa:                |     |
| Ma in ver più simulata, che verace.                  | 99  |
| Nè sia chi mai per lor faccia la scusa,              |     |
| Che gli atti non fur bei, disse la volpe             |     |
| A quei, che la mostrar, dov' era chiusa;             | 102 |
| Anzi andaron del par quasi le colpe,                 |     |
| Ancorchè per chiarir di Appiano il testo             |     |
| La scuola degl' Interpreti si spolpe.                | 105 |
| Poichè Sesto Pompeo, che uscì del sesto,             |     |
| Spingendo a depredar le rive, e i mari               |     |
| D' Italia, afflitto or quel pirata, or questo, xviii | 108 |
| Mostrò con segni manifesti, e chiari,                |     |
| Che a posta per aprir l'uscio di Giano,              |     |
| Mandato innanzi avea questi chiavari .               | 111 |
| Di che non poco col popol Romano                     |     |
| Si dolse Ottavio, che costui gli avesse              |     |
| Rotti gli accordi scritti di lor mano;               | 114 |
| E tosto per lo pubblico interesse                    |     |
| Scrisse ad Antonio, e per far seco lega,             |     |
| Don Mecenate Ambasciator vi elesse . <sup>216</sup>  | 117 |
| Il qual per tanto onor venuto in frega,              |     |
| E per mostrar, che differenze, e quali               |     |
| Fosser tra un O Latino, e un Greco Omega,            | 120 |
| Comprò un tamburro da certi sensali,                 |     |
| Ch' era già stato di Scipion Maggiore,               |     |

 $<sup>^{215}</sup>$  Perchè Ilia Vergine Vestale si trovò gravida di Romolo , e Remo , volendo accreditare il non legittimo parto ne fece autore Marte . Liv. l.1. Eutrop. l.1.  $^{216}$  Così dice App. l.5.

| E fe riscarpinare i suoi stivali .                    | 123 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Indi, qual diligente Ambasciatore,                    |     |
| Avendo ad orza il vento di maestro,                   |     |
| Giunse in Atene in cento sedici ore.                  | 126 |
| Ove nel negoziar fu così destro,                      |     |
| Che in un dì fece quel, che forse fatto               |     |
| Non avrebber sei nunzj in un semestro.                | 129 |
| Smontò a casa di Antonio, e ratto ratto               |     |
| Salì le scale, e in camera cacciosse,                 |     |
| Lo vide, corse, e salutollo a un tratto.              | 132 |
| Poi tanto disse, e fe, che al fin lo mosse            |     |
| Al suo voler, seguendo tuttavia,                      |     |
| Ch' ei si avea fatto un par di calze rosse,           | 135 |
| Per onorar sì grave ambascieria;                      |     |
| Di che Antonio il lodò, ch' era il dovere,            |     |
| Nè comportò, che andasse all' osteria.                | 138 |
| Ornandogli una stanza di spalliere,                   |     |
| Ove non so che paglia dava indizio,                   |     |
| Ch' era l' alloggiamento delle pere .                 | 141 |
| Quì poi gli fe un banchetto, che a giudizio           |     |
| Di ognun, ci avria potuto convitare                   |     |
| I Dei dell' amicizia, e dell' Ospizio. <sup>217</sup> | 144 |
| Fattasi poscia Mecenate dare                          |     |
| La penna, scrisse a Ottavio, e gli fe nota            |     |
| La lega già conchiusa in terra, e in mare.            | 147 |
| Dicendo, come Antonio pur di un jota                  |     |
| Non gli saria mancato, e che l' avea                  |     |
| Fatto giurar su un archibugio a rota.                 | 150 |
| E se ben nella lettra non dicea,                      |     |
| Che il sopradetto schioppo fosse carco,               |     |
| Dice il commento, che ci s' intendea.                 | 153 |
| Poscia di ogni pensier libero, e scarco,              |     |
| Ei volle visitar le antiche scuole                    |     |
| De i Greci, ed ogni statua, ogni lor arco.            | 156 |
| E tra le cose più pregiate, e sole,                   |     |
| Vidde la botte, ove Diogen disse <sup>218</sup>       |     |

 $<sup>^{\</sup>rm 217}$ Sotto la tutela di Giove gli Ospizj credevano raccomandati .

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> Fu Diogene Filosofo Cinico . Solo approvava , quanto era di bisogno alla natura ; il di più , cioè , i condimenti dei cibi , ed ornamenti dell' arte, in tutto disprezzava . Non si nascondeva perciò nel soddisfar ai bisogni della natura . Fu uomo pazientissimo . Dormiva involto in un suo mantello . L' abitazion sua era una botte . Mendicando non pigliava più di quello gli faceva di bisogno per un giorno . Morì nonagenario . Alessandro Magno visitandolo lo trovò dentro la botte volta al Sole . Alle di lui proferte rispose : Non mi torre ciò che dar non puoi . Scansati un pò dal Sole . *Laert. Vit. Philos*.

| Ad Alessandro : Scansa un pò dal Sole ;                 | 159 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| La qual per quel, che a Roma ei poi ne scrisse,         |     |
| Che le volle annasar fin il cucchione,                  |     |
| Gli parea, che di muffa un pò venisse. <sup>219</sup>   | 162 |
| Or dopo questa nobil legazione                          |     |
| Tornato a Roma, anch' ei trovar si volse                |     |
| All' altra in mar novella spedizione.                   | 165 |
| E con Ottavio generoso sciolse                          |     |
| Contra Sesto Pompeo l' ardite vele,                     |     |
| Anzi nel proprio legno ei lo raccolse.                  | 168 |
| Benchè in Sicilia, spinti da crudele                    |     |
| Tempesta, e da i nemici mal trattati,                   |     |
| Empisser poi quel mar di alte querele.                  | 171 |
| Pur tra quei, che alla riva arsi, e bagnati             |     |
| Pervenner vivi, Mecenate anch' esso                     |     |
| Vi fu, ma co i calzon mezz' abbruciati.                 | 174 |
| Poc' anzi avendo col valore istesso,                    |     |
| Di che quel mare ancor si meraviglia,                   |     |
| Un vascel de i nemici al fondo messo,                   | 177 |
| E di sua mano uccisovi il Caniglia                      |     |
| Ygio del già Mui grande, e poderoso                     |     |
| Don Ignico Ammirante di Castiglia .                     | 180 |
| Onde poi si acquistò quel borioso                       |     |
| Titolo pien di fasto, e d' ambizione,                   |     |
| Quel Don sì grato allo Spagnuol ventoso. <sup>220</sup> | 183 |
| Benchè, spinta da falsa opinione                        |     |
| Italia anch' essa or se l' usurpa, e invola,            |     |
| Infame scimia omai di ogni Nazione .                    | 186 |
| Che non contenta aver la cappa sola,                    |     |
| La berretta, e il bracon, ahi ci vuol anche xix         |     |
| Le parole vestite alla Spagnuola!                       | 189 |
| Passeggia Don Madril, tenendo al fianco                 |     |
| La curva man nel bel campo Lavinio,                     |     |
| E da <sup>xx</sup> Signor Roman dal lato manco.         | 192 |
| Mentre quel curioso è intorno a Plinio,                 |     |
| Per trovar nell' Istoria naturale                       |     |
| Di questo <i>Don</i> l' origine, e il dominio;          | 195 |
| Ma cerchi quanto sa, non ci è pur sale.                 |     |

 $<sup>^{219}</sup>$  Non gli saporeggiava a tutto gusto questa setta Cinica .  $^{220}$  Don , Donno , e Donno sono sinonimi , ed hanno l' istesso significato di Signore . Per l' antico possesso è titolo a Preti proprio . Senti *Jube Domne Benedicere* . L' ho imparato con la frequenza del dire ; e vale l' istesso , che *Domine* . Varrone consente , che si possa in buona Latinità ugualmente dire *Do*minus, & Domnus. Alum. Fab.

| Orsù che Mecenate è giunto a riva,                   |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Bevuto avendo in mar senza bocale;                   | 198 |
| E perchè l' acqua salsa è solutiva,                  |     |
| Quel dì fe colazion sulla predella,                  |     |
| Talchè la gente, chi entrava, e chi usciva.          | 201 |
| Or acciò del naufragio la novella                    |     |
| Qualche tumulto in Roma non destasse,                |     |
| Che calcitrava, e non volea la sella,                | 204 |
| Ottavio operò, ch' ei subito andasse; xxi            |     |
| E perchè eran le vie guaste, e fangose,              |     |
| Seco non volle valigion, nè casse.                   | 207 |
| Ove poi giunto con destrezza impose                  |     |
| A i bisbigli silenzio, e parimente                   |     |
| Levò le sedizion pericolose.                         | 210 |
| Effettuando a guisa di prudente                      |     |
| Governator le commission segrete,                    |     |
| Che così il dichiarava la patente . <sup>221</sup>   | 213 |
| E fe tosto ordinar non so che rete                   |     |
| Da pigliar sulle torri i cornacchioni, 222           |     |
| Che interrompevan la pubblica quiete,                | 216 |
| Menando i pescivendoli a i Rioni                     |     |
| Delle botteghe oscure, u' gir il veglio              |     |
| Potesse, e il giovan per mercar tenconi.             | 219 |
| Inoltre in quell' età non fu chi meglio              |     |
| Di lui parlasse per ragion di stato,                 |     |
| Come chiaro si vede in quel conseglio,               | 222 |
| Quando essendo da Augusto dimandato                  |     |
| Del suo parer, avendol prima Agrippa                 |     |
| Del rinunziar l' Imperio consigliato, <sup>223</sup> | 225 |
| Gli disse: Io vò, che rinunzi una trippa:            |     |
| Chi ti ha messo in malora in questo trotto?          |     |
| Và a dirlo a quei, che giocano alla Lippa. 224       | 228 |
| Or sì, che allor ti asconderesti sotto               |     |
| La toga per la baja delle genti,                     |     |
| Vedendoti gir sol, come un merlotto.                 | 231 |
| Segni di matto propri, ed evidenti:                  |     |

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> Mecenate avea il governo di tutta Italia , dice *Dio. l.49*. e Seneca aggiunge ; *Absentis Caesaris* partibus fungebatur ep.114.

Diciam noi , Republiconi .
 Vedi in Dione Cassio le Orazioni , che fanno Agrippa , e Mecenate avanti ad Ottavio pro , & contra la rinunzia dell' Imperio , se lasciar , o ritener dovea Ottavio la Monarchia l.52.

Giuoco fanciullesco con due bastoni , uno lungo , col quale battono l' altro corto puntato alle teste, che Lippa chiamano.

| Dunque depor l' Imperio in man di quelli,         |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Che nel segreto ti vorrian fra i denti?           | 234 |
| Miser, chi barattato ti ha i cervelli!            |     |
| Giuro a Dio, se più parli di rinoncia,            |     |
| Ti porto allo spedal de i pazzarelli .            | 237 |
| E così detto, scese di bigoncia, 225              |     |
| E fu approvato il suo parere in modo,             |     |
| Che Augusto pur non ne detrasse un oncia,         | 240 |
| Perchè gli parve fondato sul sodo;                |     |
| Anzi per più tenerne ricordanza,                  |     |
| Portò poi sempre al dito grosso un nodo.          | 243 |
| Fu in quel consiglio inver qualche arroganza;     |     |
| Ma il libero parlar si tien per gioja,            |     |
| Ove è tanta amicizia, e fratellanza.              | 246 |
| E che sia ver : non ebbe manco a noja,            |     |
| Quando anche in quell' orribil proscrizione       |     |
| Gli disse : Leva sù viso di boja . <sup>226</sup> | 249 |
| A cui rispose : Avete voi ragione ;               |     |
| E drizzatosi in piè salvò la vita,                |     |
| Per quel suo detto, a un mondo di persone.        | 252 |
| Santa amicizia, libertà gradita,                  |     |
| Che mentre fosti nel Senato intesa,               |     |
| Tremar dell' armi tue l' Indo, e lo Scita!        | 255 |
| Basta, che in tanto a Mecenate resa               |     |
| Era grand' ubbidienza, ancorchè rotte             |     |
| Le porte a Giano, e Roma all' arme intesa.        | 258 |
| SE BEN scrissero, ch' ei ci ebbe una notte,       |     |
| Che corse a una question verso Ripetta,           |     |
| Da certi Sgherri al bujo alcune botte .           | 261 |
| Anzi mi pare, che Svetonio metta,                 |     |
| Che gli rubar la borsa, e a sesta, e a nona       |     |
| Sonando gli trinciaron la berretta.               | 264 |
| La qual, per dire il vero, era ancor buona,       |     |
| E glie l' avea mandata l' anno prima              |     |
| Catullo Veronese da Verona. <sup>227</sup>        | 267 |

 $<sup>^{225}</sup>$  Quel pulpito , dove ascende chi deve nell' Adunanza discorrere , così lo chiamano .

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> Sedeva in Trono Augusto irrisoluto di condannare molti cittadini a morte. Ciò previsto Mecenate, nè potendo accostarsi per la folta corona dei circostanti, scrisse in una schedola queste parole, *Surge tandem*, *vere cornifex*, e questa buttò in grembo ad Augusto, come altro dir volesse. Letta la schedola, si levò subito Augusto, nè condannò veruno. Erano avvertiti Mecenate, ed Agrippa di avvisare l' Imperadore molto trabocchevole all' ira. *Dio. l.55*.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup> Fu Catullo Poeta in Verona nella sua età assai celebre . Non perdonò neppure a Giulio Cesare coi suoi Jambi . Nello scrivere fu lascivo anzi che nò : ma era giovane . Scrisse del Passarino di Lesbia , la quale amava . Vit. Catul. Da Verona venivano già cappelli di squisita fattura . Greg. d.18.

| Ond' ei per questo la portava in cima                 |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Del capo, e non l'usava mai per casa,                 |     |
| Come cosa di prezzo, e di gran stima.                 | 270 |
| Già la fama per tutto si era spasa                    |     |
| Delle sue azioni : anzi l' avean ritratte,            |     |
| E descritte i vasar fin su le vasa.                   | 273 |
| E fra l' altre opre illustri, che avea fatte,         |     |
| Vi era, come ei fu il primo a far gustare             |     |
| Cotti in più modi gli asini da latte . <sup>228</sup> | 276 |
| Che fu tenuto un cibo singolare,                      |     |
| E i Principi a quei tempi solean farne                |     |
| Gran conto, e nol lasciavano frollare.                | 279 |
| Ma poi l' uso continuo del mangiarne                  |     |
| Produsse in lor certi asinini umori,                  |     |
| Ed altre qualità di quella carne,                     | 282 |
| Che poi di mano in man gli altri Signori              |     |
| Han con questo difetto originale                      |     |
| Prodotti i loro eredi, e successori.                  | 285 |
| Ed io fin oggi ne conosco un tale,                    |     |
| Che se avesse, come asino, i piè tondi,               |     |
| Nel resto è una bestiaccia naturale.                  | 288 |
| Quei dunque antichi, non di fiori, o frondi,          |     |
| Ma di carne asinina i lor conviti                     |     |
| Ornaro, e se ne fer grassi, e giocondi.               | 291 |
| Che ancor quei nobilissimi appetiti                   |     |
| Dell' uso di ragion non eran privi,                   |     |
| Nè si eran, siccome oggi, inasiniti.                  | 294 |
| Perchè oggi, che sono asin veri, e vivi,              |     |
| Non è da farne maraviglie strane,                     |     |
| Se di mangiar la carne lor son schivi.                | 297 |
| Perchè non mangia il corvo, e manco il cane           |     |
| Della sua propria spezie la carogna;                  |     |
| Così disposte son le cose umane.                      | 300 |
| Ma qual' altro argomento usar bisogna                 |     |
| A mostrar, che costoro han del somaro,                |     |
| Che il cibo, che da lor tanto si agogna?              | 303 |
| Il pungente carcioffo, il cardo amaro                 |     |
| Non mangiano i Signori a concorrenza                  |     |
| De i somar, che il palato hanno d' acciaro?           | 306 |
| Dunque tra lor non veggio differenza.                 |     |

 $<sup>^{228}</sup>$  Che delicatezza di gusto in Mecenate ! E pur gli dà Plinio , dove tratta degli Asini , il vanto d' inventore di simile condimento . Per delizie poi cercava dei salvatici . *l.11. c 21.* 

| Perchè il pel vario, a guisa di accidente,<br>In lor muta il color, ma non l'essenza.<br>Con tutto ciò gli onoro ingenuamente.                 | 309 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anzi, perchè vorrei coprirli di oro,<br>Dato ho lor questa man pria di mordente. <sup>229</sup><br>Posciacchè anch' io talor pringo, e coloro, | 312 |
| Però l' azioni altrui , ma sento dire ,<br>Che non servo de i Retori il decoro .<br>E come io non la sappia mai finire ,                       | 315 |
| Gli Umanisti ne fan molto bisbiglio ,<br>E Quintiliano non la può patire ;<br>Con dir , che traviato ho più di un miglio                       | 318 |
| Con questi miei somar dal sentier retto: Ma ecco, che io vi torno, e lo ripiglio. Solea talor, dato a i negozi effetto,                        | 321 |
| Don Mecenate al gioco della corda<br>Esercitarsi il dì, ma col racchetto;<br>Siccome Orazio in quel sermon ricorda, <sup>230</sup>             | 324 |
| Che in Capua egli, e Virgilio, addormentarsi,<br>Per non giocarvi, e fer l'orecchia sorda.<br>Mestier trovato a posta per stancarsi,           | 327 |
| E quando l' uomo ha molto ben sudato,<br>Per torre altra camicia, e poi mutarsi.                                                               | 330 |
| Era anche spesso Mecenate usato La man pel fresco gir , dove avea fatto Un Teatro al maneggio accomodato .                                     | 333 |
| E quì visto l' avresti agile, ed atto<br>Maneggiar un Berton, ch' era tenuto<br>Più destro nel saltar, che cervo, o gatto.                     | 336 |
| Quasi simile a quel, ma men forzuto,<br>Che in Atri il mio Signor mi diede in dono <sup>231</sup><br>Con staffe orate, e sella di velluto.     | 339 |
| Sceso poi dal Berton , di che io ragiono ,<br>Salia sopra un Rovan , che dal pittore<br>Parea dipinto in eccellenza buono .                    | 342 |
| Il qual poi Coridon Cavalcatore, 232                                                                                                           |     |

 $<sup>^{229}</sup>$  Il Mordente è un Misto di più colori ad oglio , che tenacemente ritien l' Oro .

Lusum it Maecenas : dormitum ego Virgiliusque : Namque pila lippis inimicum , & ludere crudis .

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup> Lo dice serm.1. sat.5.

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup> Tra gli altri favori , che il Caporali ricevè dal Cardinal Acquaviva suo parzial Signore , fu due volte chiamato al governo della Città di Atri capo della Ducea di questi Signori , ne riceve ora in dono il Berton leardo .

| Cioè, Cavallerizzo alla moderna,              |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Lo pose tanto a Virgilio nel core,            | 345 |
| Che si volea impegnare alla taverna,          |     |
| E gire ad abitar piazza Giudea,               |     |
| E rinunziar l' eredità paterna,               | 348 |
| Se Mecenate non gliel concedea;               |     |
| Ond' ei che sempre in pregio ebbe i Poeti,    |     |
| Gli ci donò di più la sua chinea.             | 351 |
| Sicchè poteano bene grassi, e lieti,          |     |
| Staffeggiando ir per Roma i Tucchi, e i Vari, |     |
| Che oggi sarian balzati su i tappeti .        | 354 |
| Ma non pensar però, che fra sì rari           |     |
| Cavai qualche bestiaccia inciamorrita         |     |
| Non ci fosse anco, e da pochi denari.         | 357 |
| La nuova intanto con dolor sentita            |     |
| Fu di Sesto Pompeo, che messo a piede, 233    |     |
| E senza testa era ito all' altra vita.        | 360 |
| Dove trovò il fratel, che facea fede          |     |
| Anch' esso col tagliato suo calcagno          |     |
| Che eran morti i Pompei da capo a piede .     | 363 |
| Così di quel già glorioso, e magno            |     |
| Pompeo finì la generosa prole;                |     |
| E fu peccato, ch' era buon compagno.          | 366 |
| Dunque, in Ponente si obedivan sole           |     |
| L' armi di Ottavio, Lepido anche rotto,       |     |
| E rimandato a Roma, e posto al Sole.          | 369 |
| Dove Don Mecenate avea ridotto                |     |
| Un viver tal, che si avea un tordo grasso     |     |
| Per due quatrin, bello pelato, e cotto.       | 372 |
| Avendo in tutto scancellato, e casso          |     |

 $^{232}$  Allude al soggetto della 2. Ecloga di Virgilio , ove Coridone è inteso per la persona stessa del Poeta , secondo l' esposizione di Ludovico Delacerda, ed Alessi Giovane di Mecenate . Così  $\it Matt.l.8.56.$ 

 $\label{local-condition} \textit{Jugera perdiderat miserae vicina Cremonae}\;,$ 

Flebat & abductas Tityrus aeger oves.

Risit Tuscus eques, paupertatemque malignam

Repulit, & celeri jussit abire fuga.

Accipe divinitatem, & Vatum maximus esto:

Tu licet & nostrum, dixit, Alexin ames.

<sup>233</sup> Gneo Pompeo juniore figlio del Grande , e fratello di Sesto , dopo la rotta avuta da Giulio Cesare in Spagna , nell' entrar fuggendo in una barchetta , se gli avviluppò al piede una fune , la quale volendo per fretta tagliare con un colpo , si tagliò anche il piede , ed indi a poco dai nemici giunto fu morto . Sesto poi il fratello scacciato di Sicilia da Ottavio se ne fuggì in Asia ; dove per ordine di M. Antonio fu decapitato . Quindi è , che

Eran morti i Pompei da capo ai piedi .

| Ogni statuto, e legge promulgata                        |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Da Orchia Tribuno , e da Lacino Crasso : <sup>234</sup> | 375 |
| I quai volean bastasse una frittata,                    |     |
| Nè fossero al banchetto più di sei,                     |     |
| E si mangiasse a porta spalancata.                      | 378 |
| Con tutto ciò certi malvagi, e rei,                     |     |
| Nella stagion, che i dì sembran Giganti,                |     |
| E le notti di razza di Pigmei,                          | 381 |
| Tentar mandarlo, u' i Cavalieri erranti <sup>235</sup>  |     |
| Ne i campi Elisi, e l' anime amorose                    |     |
| Fan nozze, ma però mangian coi guanti.                  | 384 |
| E questi fur, secondo alcune glose,                     |     |
| Due nati nobilmente, e per segnale,                     |     |
| Avean le palme delle man pelose .                       | 387 |
| Costor consunto il lor patrimoniale,                    |     |
| Promesso aveano andar scalzi, e digiuni,                |     |
| Scampando dalle forche, allo spedale.                   | 390 |
| Nè però mai con uomini communi                          |     |
| Si vedean praticar: ma con Scipione,                    |     |
| Con Lelio, ed altri Consoli, o Tribuni.                 | 393 |
| La notte poi con Furio Carpione,                        |     |
| Con Tito Grimaldel da Graffignano,                      |     |
| Con Muzio Lima, e Cajo Tenaglione,                      | 396 |
| Si mettono ad entrar, dove il profano                   |     |
| Dio degli avari, il coniato argento,                    |     |
| Stava nascosto col capestro in mano.                    | 399 |
| E rubbatol sen giano a lume spento,                     |     |
| Sapendo, che ogni notte Mecenate                        |     |
| Mandava ronde attorno a venti, a cento.                 | 402 |
| Temendo dunque, perchè esercitate                       |     |
| Troppo di notte avean le mani sciolte,                  |     |
| Di non morir con esse un dì legate,                     | 405 |
| Un banchetto ordinar, là dove accolte                   |     |

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> Vedi questa legge *Macrob. 1.3. c.17. fest. 1.13*.

Nel tempo , che son buoni i pollastrelli , Cercar mandarlo a desinar coi Dei .

Tanto , che la circuizione di parole dei Cavalieri erranti dei Campi Elisi, e del mangiar co i guanti , non dinota altro , se non , che volevano farlo morire . La frase poi è usata dal Varchi ancora nel cap. dei peducci .

Questo si è un cibo da mangiarlo in guanti , Coi panni indosso del dì delle feste , Ove si rida , balli , suoni , e canti .

 $<sup>^{235}</sup>$  Facciamo un viaggio , e due servigi . Con la varia lezione averemo la dichiarazione del senso di questo terzino .

| Furon parecchie belle, e pellegrine                       |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Dame parenti lor, con altre molte.                        | 408 |
| Al cui convito in mezzo l' Aventine                       |     |
| Contrade pregar tanto, e ripregaro                        |     |
| Mecenate, che anch' egli andovvi alfine.                  | 411 |
| Quivi i due ladri, e furbi senza paro,                    |     |
| Per tor di vita un tanto Cavaliere,                       |     |
| Certo vin greco d' Ischia avvelenaro.                     | 414 |
| Ma poi cambiati i fiaschi , il buttigliere                |     |
| Porse a i due frati la bevanda fella .                    |     |
| Sciocchi a non dir, che ancor non volean bere!            | 417 |
| Come anche ai tempi nostri Italia bella                   |     |
| Vide il Sesto Alessandro, e l'empio figlio <sup>236</sup> |     |
| Gir da Montefiascone a Toscanella,                        | 420 |
| E il Mondo uscir di affanno, e di periglio.               |     |

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> Aspirava Cesare Borgia , detto communemente il Duca Valentino , al Regno d' Italia . Aveva perciò e la vita , e lo stato a molti Prencipi , e Baroni levato . Proseguendo avanti ordinò insieme con suo Padre una cena in Belvedere con invitarvi alcuni dei primi , e più ricchi Cardinali per avvelenarli ; ma scambiati inavvertitamente dal Credenziere i fiaschi , fu dato il veleno ad ammendue . *Giov. l.8. Ciacc.* 

## V I T A DI MECENATE PARTE NONA.

## ARGOMENTO.

Ecco le navi, ecco il fatal conflitto
Da cui il destin dell' Universo pende;
Fugge la bella donna dell' Egitto;
La siegue Antonio ( tanto amor l' offende )
La siegue, ed è inseguito, e già è sconfitto;
E Ottavio Vincitor sul mare splende.
Mecenate di se fece gran prova,
Bravando l' acqua, il ferro, l' unto, e l' uova.

| Voglion molti, che Amor Dio degli amori   |    |
|-------------------------------------------|----|
| Siasi mezzo fanciullo, e mezzo augello,   |    |
| E si pasca di cor, come gli astori;       | 3  |
| Altri, che un verme sia simile a quello,  |    |
| Che nasce entro le corna de i Castroni;   |    |
| E gli raggira, e cava di cervello;        | 6  |
| Molti, fra quai vi furo anche de i buoni, |    |
| Disser, ch' era uno spirto balestiere,    |    |
| E che avea la civetta, ed i panioni.      | 9  |
| Ma io queste opinion non ho per vere,     |    |
| E della verità sempre fui vago,           |    |
| Mi ci ho messo Platon fino a vedere.      | 12 |
| Nè men però di lui molto mi appago,       |    |
| Benchè nell' opre sue ne dica assai,      |    |
| Che 'l fa Poeta, il fa Sofista, e mago.   | 15 |
| Che cosa è dunque Amore? or se nol sai,   |    |
| Io tel dirò: ma facciam prima lega        |    |
| Di non averci a innamorar giammai.        | 18 |
| Amore è una lasciva ignuda Strega, 237    |    |

## <sup>237</sup> Ateneo di Amor parlando dice :

Nec enim mas ille est, nec foemina,
Nec Deus, nec homo, nec fatuus, nec prudens.

Certo, che Amore non è altro, che desiderio di bellezza: ma l'anima ingannata dal senso,

| Che al bujo ( il lume di ragione spento )             |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Con l' oglio del piacer si unge, e si frega.          | 21 |
| Indi a caval veloce più che il vento,                 |    |
| Sopra il concupiscibile appetito                      |    |
| Alla noce sen va di Malevento;                        | 24 |
| Che Ben non si può dir, dove il mentito               |    |
| Banchetto è privo dell' onesto Sale,                  |    |
| Onde ne nasce un fin brutto, e pentito.               | 27 |
| Questa dunque empia strega, e ascoso male,            |    |
| Che sugge altrui l' affascinate vene,                 |    |
| Sotto ombra di un diletto sensuale,                   | 30 |
| Spinse quel gran Roman là sull' arene                 |    |
| Di Egitto a darsi di sua man la morte; <sup>238</sup> |    |
| Pazzo, che egli fu sempre da catene!                  | 33 |
| Che, se in man degli sbirri ei dava a sorte,          |    |
| ( Perchè ne va la vita ad un che spezza               |    |
| Alla prigion dell' anima le porte )                   | 36 |
| Veramente troncava una cavezza;                       |    |
| Pur quel morire in aria ha più del grande,            |    |
| E mostra in quel saltar, che ci è allegrezza<.>       | 39 |
| Or posciacchè del Mondo in tante bande                |    |
| Ebber vinta, e sconfitta tanta gente,                 |    |
| Che il sangue corse fino alle mutande,                | 42 |
| Ottavio si fermò nell' Occidente,                     |    |
| Ricco d' armi, e trionfi, e Marc' Antonio             |    |
| Nell' odorato, e lucido Oriente.                      | 45 |
| Costui, che, come scrisse già Svetonio,               |    |
| Era tenuto il primo Capitano,                         |    |
| Che uscisse allor dal bel paese Ausonio.              | 48 |
| Amor posto l' avea per Ortolano                       |    |
| Di Cleopatra, ed ei le coltivava                      |    |
| L' Orto avanti al palazzo di sua mano.                | 51 |
| E perchè d' innestar si dilettava,                    |    |
| Un dì salì su 'l fico Alessandrino,                   |    |
| Ed innestovvi la Romana fava.                         | 54 |

vedendola nel corpo, desidera per godersela unirsele. Così vien affascinata dal Senso la Ragione. Ma è cosa però incorporea la bellezza di una raggio Divino. *Plat. Alex. Picc. Bald. Cast. l.3*.

<sup>238</sup> L' amor di Cleopatra con Antonio , e le querele di Ottavia con Augusto furono cagione della battaglia sotto il promontorio di Anzio , dove si combattè per la Monarchia tra questi due Principi . E stando la vittoria ancor pendente , Cleopatra si spiccò co i suoi dal resto dell' armata . Antonio già cieco dall' amore di lei le tenne dietro . Allor ebbe la vittoria Augusto , e l' Imperio di tutto il Mondo . Avendo Antonio più volte tentato di rinfrancarsi , ma sempre in vano ; in fine ridottosi in Alessandria , per disperazione si uccise . Ma senti bel caso ! Risoluto di morire , pregò uno degli astanti , che si uccidesse . Questi posta mano alla spada si passò il petto . Allora Antonio ad imitazione di colui si tirò un simil colpo . *Dio. 1.51*.

| Onde gli Egizj poi di marmo fino                         |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Due simulacri fer congiunti insieme                      |    |
| Venere Canopea, Bacco latino;                            | 57 |
| Che così lei nomar dalle supreme                         |    |
| Bellezze, e lui dalle fumanti tazze, 239                 |    |
| Che tracannò fin alle gocce estreme;                     | 60 |
| Perocchè alle taverne, alle biscazze,                    |    |
| Or con Bibol sen giva, or con Bibaculo                   |    |
| Assaggiando de i vin tutte le razze.                     | 63 |
| Nè gli facendo più vergogna ostaculo,                    |    |
| Talor scendea con Cleopatra al fiume,                    |    |
| La zucca avendo al fianco, e l' amo al baculo;           | 66 |
| Ove quei, che nuotando han per costume                   |    |
| Di entrar sott' acqua, un dì gli ci attaccaro            |    |
| Un luccio secco, e stato un anno al fume. <sup>240</sup> | 69 |
| Alzò fuor di acqua il pescatore ignaro                   |    |
| La secca preda in un vista, e negletta,                  |    |
| Onde le risa fin al Ciel volaro.                         | 72 |
| Or questa burla a Roma poi ridetta,                      |    |
| Aggiuntovi di più, ch' egli ogni sera                    |    |
| Stava a giocar coi Mimi alla Civetta;                    | 75 |
| Fe sì, che Ottavio indusse la mogliera,                  |    |
| Che 'l gisse in Alessandria a ritrovare                  |    |
| Con apparente scusa, e in parte vera;                    | 78 |
| Cioè, che avendo in breve egli a passare                 |    |
| Con l' esercito armato incontro a i Parti                |    |
| Lo volea di persona visitare .                           | 81 |
| Dunque, i gonfiati lini al vento sparti,                 |    |
| La bella donna navigò la costa                           |    |
| Di Grecia, e fece scala in quelle parti,                 | 84 |
| Aspettando anziosa la risposta,                          |    |
| Dove ei volea, che gli portasse i doni                   |    |
| Pe i soldati, e per lui recati a posta.                  | 87 |
| Questi eran molti militar sajoni                         |    |
| Di oro, di seta, di panno, e di saja,                    |    |

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> Era M. Antonio tanto proclive all' ubbriachezza, ed alla crapula, che dai popoli era acclamato per Bacco, e Dionisio. Con gran suo gusto fecesi una volta portare in lettiga per l' Italia con gran comitiva di Musici, Comici, Buffoni, Meretrici, e gran suppellettili di tazze di oro, e per viaggio alla corrente dei fiumi, ed all' ombra delle selve ordinava sontuosissimi conviti, ed allegri spettacoli con spese incredibili; dice *Plut. Vit. Ant.* 

<sup>240</sup> Antonio garreggiando con l' Amata , per vantarsi di miglior pesca , facea dai pescatori , che sotto nuotavano , attaccare pesci al suo amo . Di ciò accortasi Cleopatra , gli ordinò il narrato scherzo . Plut. in Ant.

| Parte con stringhe, e parte con bottoni,<br>Trenta par di scarpini, e diece paja | 90  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Di camicie per lui con le lattuche                                               |     |
| Di tela sottilissia Cambraja .                                                   | 93  |
| Poi sopra barche, gondole, e feluche                                             | 73  |
| Due mila fanti con i busti armati ,                                              |     |
|                                                                                  | 06  |
| A guisa delle belle tartaruche.                                                  | 96  |
| In oltre per le paghe de i soldati                                               |     |
| Portò cuciti in certi sacconcelli                                                | 00  |
| Mille mila migliaja di ducati .                                                  | 99  |
| Ma Antonio , che vedea per due piattelli                                         |     |
| Non aver micca, e che sovente queste <sup>[*]</sup>                              | 100 |
| Gelose donne avrian fatto a i capelli,                                           | 102 |
| Scrisse ad Ottavia : Farai sì , che reste                                        |     |
| Quel, che hai portato, e tu ten torni a Roma,                                    |     |
| O che io ti acconcio pel dì delle feste.                                         | 105 |
| Stracciossi allor la bella aurata chioma                                         |     |
| La gentil donna, e disleale, e infido                                            |     |
| L' adultero marito appella, e noma.                                              | 108 |
| Ma pur obbediente al patrio lido                                                 |     |
| A riveder tornossi a remi, e a vele                                              |     |
| Le biocche, che lasciate avea nel nido.                                          | 111 |
| Questa dunque sì dura, e sì crudele                                              |     |
| Repulsa mosse Ottavio a tanto sdegno,                                            |     |
| Che in Senato ne fè brutte querele.                                              | 114 |
| Chiamando Antonio veramente degno                                                |     |
| Di gir fiutando il Barbaro letame,                                               |     |
| Stallon di Egitto senza marchio, o segno.                                        | 117 |
| Quantunque della razza, e del pelame                                             |     |
| Del fortissimo Alcide esser disceso                                              |     |
| Si vantasse il briccon, bugiardo, infame;                                        | 120 |
| Di che avvisato Antonio, e d' ira acceso,                                        |     |
| Mandogli a dar mille mentite, e innoltre                                         |     |
| A carcar lui d' un vie più brutto peso :                                         | 123 |
| Con dir , che nei Filippi , acciò le poltre <sup>[*]</sup>                       | 120 |
| Membra salvasse, e la vigliacca vita,                                            |     |
| Si era fatto cucir dentro una coltre . <sup>241</sup>                            | 126 |
| La cui ignominia tutto il mar sorbita <sup>xxii</sup>                            | 120 |
|                                                                                  |     |

<sup>[\*]</sup> Micca, minestra.

[\*] Filippi Città in Macedonia. Poltre, pigre.

241 Nel fatto di arme contro Bruto, e Cassio trovandosi dal malor oppresso Ottavio, restò negli alloggiamenti, ed il suo esercito nel primo affronto si pose in fuga. Antonio vinse dall' altro corno, ed emendò la rotta del Collega . Perciò la vittoria ad esso si attribuì . App.l.3. Dio.l.50.

| Mai non avrebbe, ancorchè tutto il mare        |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Fosse stata liscìa più che bollita.            | 129 |
| Così tra lor si venne al cartellare,           |     |
| E dopo le parole furo i fatti,                 |     |
| E ci ebbe il Mondo assai che dire, e fare.     | 132 |
| Se ben molti tentar con varj patti,            |     |
| Ma in van, di racquetarli, che i trovaro       |     |
| Fra lor, come una saccola di gatti [*]         | 135 |
| Fra quai, Don Mecenate, ad ambi caro,          |     |
| Vi s' interpose anch' ei : ma viste quelle     |     |
| Menti ostinate, e senza alcun riparo,          | 138 |
| Alfin vestito di armi illustri, e belle        |     |
| Contra le Navi d' Asia, e dell' Egitto         |     |
| Montò sulle Romane caravelle .[*]              | 141 |
| E poco prima del naval conflitto,              |     |
| Tenendo i Capitani in man gli stocchi,         |     |
| Ei fu, che publicò quel grande editto:         | 144 |
| Che sotto pena di cento bajocchi               |     |
| Non si facesse a trar colle cipolle,           |     |
| Perchè il lor sugo avvelenava gli occhi .      | 147 |
| Poi visto uscir tutto bagnato, e molle         |     |
| Ottavio, che nel mare era caduto,              |     |
| Ei gli prestò le brache, e le zancolle.        | 150 |
| E siccome era valido, e membruto,              |     |
| Gì ad investir la Nave Capitana,               |     |
| Sulla quale Cleopatra avea veduto,             | 153 |
| Che tutta bella , armata all' Africana         |     |
| Portava sotto quella corazzina,                |     |
| Più volte usata alla giostra Romana.           | 156 |
| Ma da una nave grossa Levantina,               |     |
| Carca di masserizie, e di brigate,             |     |
| Convenienti alla Real cucina,                  | 159 |
| Fu per fianco investito Mecenate,              |     |
| E buttato rovescio, anzi sepolto               |     |
| A furia d' ova sode, e di frittate;            | 162 |
| Nè Murena ancor ei sen lodò molto,             |     |
| Che il capo gli lavar senza sapone,            |     |
| Con brodo allora allor dal fuoco tolto,        | 165 |
| Che 'l pelò tutto , come un porchettone ;      |     |
| E già dall' Arcicuoco di Canopo <sup>242</sup> |     |

<sup>[\*]</sup> Saccolo , sacchetto . [\*] Caravella , vascelletto veloce .

| Si preparava il lardo, e lo spiedone;             | 168 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Ma gli venne in soccorso al maggior uopo          |     |
| La trireme di Agrippa governata                   |     |
| Dal Capitan Buffon cugin d' Esopo .               | 171 |
| Intanto Mecenate rivocata                         |     |
| La forza per virtù di un degno aceto,             |     |
| Venuto era alle man con Farinata.                 | 174 |
| Questi era il Protoguattero secreto,              |     |
| Che della serenissima padella                     |     |
| Tenea le chiavi per Real decreto.                 | 177 |
| Costui portava a guisa di rotella                 |     |
| Cinto a traverso un certo fardelletto,            |     |
| Pieno di pepe, zuccaro, e cannella,               | 180 |
| In cui Don Mecenate a bel diletto                 |     |
| Tirò una punta, e per uscir d'impaccio,           |     |
| Come un lardel glielo infilzò nel petto.          | 183 |
| Talchè nel ritirar lo stocco, e il braccio,       |     |
| Versar le spezie a un tempo, il sangue, e l' unto |     |
| Da poter fare un grasso sanguinaccio.             | 186 |
| Cadde l' esangue busto ; e diede appunto          |     |
| Su certa pigna, dove Satanasso                    |     |
| Preparava l' orzata pel defunto.                  | 189 |
| Al cader di costui tutte a fracasso               |     |
| Gir le ciurme di Egitto, e fu la Nave             |     |
| Arsa, e lasciata gir pel mare a spasso.           | 192 |
| Quì Cantalizio, autor fedele e grave,             |     |
| Scrive, che Cleopatra, avendo visto               |     |
| Quel grande incendio, a quelle fiamme brave xxiii | 195 |
| Farinata chiamò malvagio, e tristo,               |     |
| Che tanto avanti l' ora dell' arrosto             |     |
| Si era di sì gran fuoco il dì provvisto.          | 198 |
| Ma da un battel, che giunse, ella ebbe tosto      |     |
| Nuova, come la Nave ardeva tutta,                 |     |
| E ci era un caldo, che parea d' Agosto;           | 201 |
| Che il Cuoco, e la cucina era distrutta,          |     |
| E, perchè ciò non le paresse fole.                |     |
| Mostrava mezza vela arsiccia, e brutta.           | 204 |
| Allor fu visto de i begli occhi il sole           |     |
| Turbarsi, udendo nuove sì reumatiche,             |     |
| E dir rivolta al Ciel queste parole:              | 207 |
|                                                   |     |

 $<sup>^{242}</sup>$  Cioè dell' Egitto , del quale è Canopo Città assai celebre . Descrive l' effeminata delicatezza di quella gente .

| Ahi stelle a favorirmi poco pratiche!                     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Or, che perduto ho la cucina, e il cuoco,                 |     |
| Potrò far la minestra con le natiche.                     | 210 |
| Indi alzando le vele a poco a poco                        |     |
| Verso alto mar, fu principal cagione,                     |     |
| Che l' amante Roman perdesse il gioco .                   | 213 |
| Perchè le tenne dietro il gocciolone,                     |     |
| Gridando: anima mia, se tu mi porti                       |     |
| Il cor, portaci seco anche il polmone.                    | 216 |
| Che in questi casi perigliosi, e forti,                   |     |
| Senza il core il polmon non vale un fico:                 |     |
| Deh portal, vita mia, che hai mille torti.                | 219 |
| Ferma le vele, oimè, senti il tuo amico.                  |     |
| Ma quella ognor più sorda, e pertinace                    |     |
| Fuggiva a più poter quel fiero intrico.                   | 222 |
| Alfin pur la raggiunse, e fer la pace,                    |     |
| E le donne gli disser : Ben venuto,                       |     |
| Avete buona cera, e sì ci piace. <sup>243</sup>           | 225 |
| Fu ben con gran bravura combattuto                        |     |
| Dalla sua armata, ancorchè le disparve                    |     |
| Sul primo affronto così grande ajuto ;                    | 228 |
| Ma poichè un pezzo con diverse larve                      |     |
| Giocato ebbe fortuna : alfin la sera                      |     |
| Ottavio in mar vittorioso apparve,                        | 231 |
| E su la Capitana, ove sculto era                          |     |
| Ercol, che il morto Anteo premea col piede,               |     |
| Mecenate piantò la sua bandiera,                          | 234 |
| Con quel pesce nel mezzo , il qual si vede <sup>244</sup> |     |
| In riva all' acqua al Sol tutto quieto,                   |     |
| Poi la notte a cantar nel fango riede.                    | 237 |
| Or per sì gran successo allegro, e lieto                  |     |
| Ottavio fè chiamar Don Mecenate,                          |     |
| E gli disse all' orecchia cheto cheto:                    | 240 |
| Corpo del Mondo, Cavalier, voi fate                       |     |
| Tanto del grande dopo la vittoria,                        |     |
| Che appena con gli amici vi degnate.                      | 243 |
| Piacciavi almen, che la futura istoria                    |     |
| Dica, che anch' io messo ho le spalle sotto               |     |
| Per ajutarvi a portar tanta gloria.                       | 246 |

 $<sup>^{243}</sup>$  Uno dei Nostri essendo in Magistrato , accogliendo un Personaggio compì all' arrivo con questo detto .

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup> Con la rana Mecenate nel sigillo segnava le lettere , ed altre scritture , come Augusto con la Sfinge simulacro della Scienza . *Apollod. Svet. Plut.* 

| Ma lasciam gir la burla : or che ridotto                |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Così il nemico abbiam, che non occorre                  |     |
| Temer più, che si sani essendo rotto;                   | 249 |
| Gir mi bisogna in Grecia ivi a disporre                 |     |
| Cose importanti, giacchè per quest' anno                |     |
| L' armi si pon far ungere, e riporre.                   | 252 |
| Ma pria gli onor, che a' meriti si danno,               |     |
| Vo che veggiate, se però non sete                       |     |
| Come Ghiandon, che avea gli occhi di panno. 245         | 255 |
| E però usciamo in pubblico, e traete                    |     |
| La spada fuor del sangue ancor bagnata                  |     |
| Di tanti, che jer mandaste a guazzar Lete.              | 258 |
| E in questo dir gli ornò con la Rostrata <sup>246</sup> |     |
| Corona il nobil crin, come a quel bravo                 |     |
| Guerrier, ch' ebbe l' onor della giornata.              | 261 |
| Come dunque esser può, che nell' ottavo                 |     |
| Dell' Eneide Maron non ne ragioni?                      |     |
| Io per me quanto posso, glie ne gravo.                  | 264 |
| Ah non doveano i riceuti doni                           |     |
| Di Agrippa, (come dir, gioie, e medaglie,               |     |
| E libri di segrete professioni,                         | 267 |
| Oltre molte altre nobili bagalie,                       |     |
| Un' Odissea di propria man di Omero,                    |     |
| E un bracco perfettissimo da quaglie )                  | 270 |
| Far, che tacesse un sì gran Vate il vero,               |     |
| E di quel meritato onor navale                          |     |
| Defraudare un tanto cavaliero,                          | 273 |
| Che certo in quella età non ebbe eguale.                |     |
| Ma di grazia abbassiamo al Pegaseo,                     |     |
| Per fin che sventi , alquanto lo straccale .            | 276 |
| E dica poi quel, che gli piace Anneo, 247               |     |
| Che io non mi curo nulla, e se lo tenne                 |     |
| Questo severo Stoico, o buono, o reo.                   | 279 |
| Ma tu, se vuoi fra le Latine penne                      |     |
| Trovar del suo valor le arterie, e i muscoli,           |     |

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup> Avere il panno agli occhi vuol dire aver le cataratte . Giovanni Jandone , o Janduno , o *de Gandavo* Filosofo che insegnò Filosofia , e Teologia in Perugia , scrisse nel 1326. il libro *de Potestate Ecclesiastica* , *e Quaestiones in Averroem de Substantia orbis* stampate in Venezia negli anni 1488. 1496. e 1501. in foglio , e scrisse ancora *Commentaria super Sententias* , & *Quodlibetum* . Era cieco . *Ghiandone* è voce Perugina che significa rozzo .

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> Eran di più sorti le Corone , con cui i Capitani premiavano il valore dei soldati , Civica , Murale , Obsidionale , Castrense , Rostrata . *Gell.l.5.c.6*.

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup> In fatti sente poco bene Anneo Seneca di Mecenate , e ne parla conforme al senso , che ne avea in più luoghi . *De Benef.6. ad Lucill*.

| E quel che valse, e quel che gli convenne,               | 282 |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Leggi quell' Elegia, che con gli opuscoli <sup>248</sup> |     |
| Di Virgilio si stampa, e se non l' hai                   |     |
| Io n' aggio una per te fra i miei munuscoli.             | 285 |
| Che so, che a paragon tu lo porrai                       |     |
| Del grande Alcide, e del famoso Bacco,                   |     |
| E con l' esempio lor lo scuserai;                        | 288 |
| Perchè essi ancor, poi ch' ebber posto a sacco           |     |
| I Persi, e gl' Indi, e fatte altre opre magne,           |     |
| E strangolata l' Idra, e ucciso Cacco,                   | 291 |
| Tornati a Tebe, fer tante lasagne,                       |     |
| Che finì il Mondo, e fra le meretrici                    |     |
| Col mosto trionfar, e con le castagne.xxiv               | 294 |
| Sospese Ottavio poi l' armi vittrici                     |     |
| Pel seguente anno, e in men di una dozzina               |     |
| Di mesi fe cagliar tutti i nemici.                       | 297 |
| Sebben Antonio, il qual di disciplina                    |     |
| Militar l' avanzava, ebbe una volta,                     |     |
| Rotti i cavalli, a metterle in ruina.                    | 300 |
| Ma il cieco Amor, che tien l'alma sepolta <sup>249</sup> |     |
| Dei mesti amanti nella cosa amata,                       |     |
| Inver la Regia il corridor gli volta;                    | 303 |
| Per riveder Madonna, che abbracciata                     |     |
| Che l' ebbe, ella pigliò quattr' ova fresche,            |     |
| E merendar insieme una frittata.                         | 306 |
| Ma un giorno, per uscir di queste tresche,               |     |
| Che il vide non aver più schermo, o scudo                |     |
| Contra l' armi infinite Romanesche,                      | 309 |
| Diventato perciò bizzarro, e crudo,                      |     |
| Fè a un liberto di Ottavio mandar giuso                  |     |
| Le calze, e poi frustollo a culo ignudo.                 | 312 |
| Indi gliel rimandò così deluso,                          |     |
| Offerendogli innoltre anche l' eletta                    |     |
| Dell' armi, e disfidollo a campo chiuso.                 | 315 |
| A cui rispose Ottavio, che perfetta                      |     |
| Era, per risanar la sua pazzia,                          |     |
| Di Catone Uticense la ricetta,                           | 318 |
| Che insegna a un disperato, che si dia                   |     |

Vive più che in se stessa,

Nell' amata bellezza alma amorosa .

 $<sup>^{248}</sup>$  Ha il titolo In Maecenatis obitum .  $^{249}$  Problema assai ventilato nell' Accademie , e risoluto .

| Con un coltel nel ventre da se stesso,                      |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Senza aspettar la peste, o la moria.                        | 321 |
| Il che fu certo un dimostrargli espresso                    |     |
| La strada, ch' egli tenne a uscir di vita:                  |     |
| Ma credo certo, ch' ei sen penta adesso;                    | 324 |
| Benchè ancor sia sta la lite indiffinita,                   |     |
| Se più della sua morte fu cagione                           |     |
| La piaga femminile, o la ferita.                            | 327 |
| Perchè mal per l'infermo, se al Falcone                     |     |
| Non mette il cappelletto, acciò non veda                    |     |
| La starna, che vicina gli si pone.                          | 330 |
| Rimase dunque al vincitore in preda                         |     |
| Il corpo del defunto, che la pelle                          |     |
| Avea forata come una Lampreda .[*]                          | 333 |
| Giunsero poscia in campo acre novelle,                      |     |
| Come il Settentrione avea già prese                         |     |
| Contra il popol Roman l' armi rubelle.                      | 336 |
| Che Roma tosto, che la morte intese                         |     |
| Di Marc' Antonio tutta risentisse,                          |     |
| Quasi per far tumultuarie imprese .                         | 339 |
| Subito dunque Ottavio, acciò impedisse,                     |     |
| Anzi ostasse a un principio d' un gran male,                |     |
| E l' imperio del Mondo stabilisse,                          | 342 |
| Dichiarò Mecenate Generale                                  |     |
| Della Cavalleria d' Italia tutta,                           |     |
| E volle, che al partir mettesse le ale.                     | 345 |
| La quale a gran giornate ricondutta                         |     |
| Fu da lui poscia ne i Roman confini,                        |     |
| Ma pel lungo cammin zoppa, e distrutta.                     | 348 |
| Morir per strada cento, e sei Ronzini,                      |     |
| Due cavai Turchi, e un nobile portante                      |     |
| Di certi uomini di arme Vicentini.                          | 351 |
| Fra quai, chi sa, che un qualche Alamostante <sup>250</sup> |     |

E per poter entrar ogni sentiero , Che la sua dignità macchia non pigli , Non l' onorata insegna del Quartiero Distinta di color bianchi , e vermigli , Ma portar volse un ornamento nero ,

<sup>[\*]</sup> Questi due versi sono interamente suppliti .

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> Armostas chiamavano i Lacedemoni i Riformatori del pubblico governo , siccome Appiano scrive nel *lib.4*. delle Guerre civili . Significa di più questa voce appresso i Greci i Prefetti delle Provincie . Amostante dicono l' Ariosto , e il Bernia alquanto corrottamente dal Greco stile usato nelle derivazioni da un idioma all' altro . Vedi al *cant.8. l' Ariosto* , mentre di Orlando parla risoluto girsene all' inchiesta di Angelica .

| Non vi fosse anche della stirpe mia,           |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ch' ebbe in Vicenza già l' antiche piante. 251 | 354 |
| Condotta a Roma essa Cavalleria,               |     |
| Fu mandata a svernar nella Sabina,             |     |
| Provincia da cacciar malinconia.               | 357 |
| E perchè la milizia al furto inchina,          |     |
| E dove alloggia, fa mille stranezze,           |     |
| Nè suol lassarci penna di gallina,             | 360 |
| Mecenate a vietar queste gravezze,             |     |
| Vi spedì un Commissario, anzi mandollo         |     |
| Ben provvisto di boja, e di cavezze,           | 363 |
| Per dar a i ladri l' ultimo tracollo           |     |
| Sopra un alto steccato di tre legni,           |     |
| Combattendo ei co i piedi, essi col collo.     | 366 |
| Esempio, che dovria, chi regge i Regni,        |     |
| E chi guida gli eserciti in viaggio            |     |
| Saper, senz' aspettar, che gli s' insegni.     | 369 |
| Venne poi Mecenate al fin di Maggio,           |     |
| A visitar le bande, ove in bonaccia            |     |
| Trovolle, e che a nessun faceano oltraggio.    | 372 |
| Se ben sentì una vecchia a faccia a faccia     |     |
| Gridar con un soldato Calabrese,               |     |
| Che rubato gli avea sei libbre d' accia.       | 375 |
| Or, perchè era arrivato al fin del mese,       |     |
| Ei veder volle il numero descritto             |     |
| Della Cavalleria col proprio arnese;           | 378 |
| Giacchè fin d' Alessandria gli era scritto     |     |
| La vittoria di Ottavio, e che avea preso       |     |
| La Regina bellissima di Egitto .               | 381 |
| Per la cui nova di allegrezza acceso,          |     |
| Ordinar fè una giostra, e non gli calse        |     |

E forse acciò che al suo dolor somigli ;
E quello avea già tolto a uno Amostante ,
Che uccise di sua man poch' anni innante .
Il Berna ancora nella descrizione della sua brutta Massara così al 4. Sonet. dice
Io ho per Cameriera mia l' Ancroja
Madre di Ferraù Zia di Morgante ,

Arcavola maggior dell' Amostante , Balia del Turco , e Suocera del Boja &c.

<sup>251</sup> Bartolomeo Bensari essendo da Vicenza bandito , a Perugia se ne venne allora , che i Perugini ai danni della Città di Gubbio erano in campagna . Si segnalò Bartolomeo nella presa di Monte Lovesco , e di Agnano . Prese poi stanza in Perugia , accasandosi in Marzia Fabiani . E così per la carica di Caporale da esso esercitata , più che per il proprio nome , fu inteso . Li posteri con la nuova stanza , nuovo cognome ereditarono . Memor. Manusc.

| Porvi in premio un giojel di molto peso;     | 384 |
|----------------------------------------------|-----|
| Dove ancor ei mostrò, che in giostra valse:  |     |
| Ma avendo già gran lance e rotte, e corse,   |     |
| Una febre ardentissima l'assalse,            | 387 |
| Che il tenne un pezzo della vita in forse;   |     |
| Tanto più, che alzò bocca a un fiasco pieno  |     |
| Di Greco; onde a sue spese allor s' accorse, | 390 |
| Che gran vino a gran febre è gran veleno.    |     |
|                                              |     |

# V I T A DI MECENATE PARTE DECIMA.

## ARGOMENTO.

Il nostro Mecenate al fin dà segno
Di Umanità, volendo una mogliera;
L' ottien di gran beltade, e d' alto ingegno,
Casta, ma salamistra, e faccendiera,
Che il primo amor tosto converte in sdegno;
Perchè la Grecia amica a lei non era,
E che poscia lo pianta, come un cavolo,
Onde ei s' ammala, e pel dolor va al diavolo.

| Giá ritornato al dolce aere Romano                |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Il gentil Mecenate, e già guarito                 |    |
| Del mal fra Cesi preso, e Suriano, <sup>252</sup> | 3  |
| E dubitando esser mostrato a dito,                |    |
| Come uom, che per viltade, e codardia             |    |
| Non gli bastasse il cor d'esser marito,           | 6  |
| ( Bench' era un porsi a rischio tuttavia          |    |
| Di diventar Ronzin di qualche strega,             |    |
| E gir in corso per notturna via )                 | 9  |
| Si dispose provar, come si lega                   |    |
| Al piè della lettiera conjugale                   |    |
| La libertà, che in van si piange, e prega.        | 12 |
| E la figliuola del Quondam Cotale, <sup>253</sup> |    |
| Non mi ricordo il nome, basta ch' egli            |    |
| Abitava fra il Celio, e il Quirinale,             | 15 |
| Si pigliò per sua Sposa, e il padre diegli        |    |
| Tanti Maravidis' in dote , quanti <sup>254</sup>  |    |

.... nec potentem Amicum largiora flagito, satis beatus unicis Sabinis. lib.2. ode 18.

 $<sup>^{252}</sup>$  Luoghi , che restringono la Sabina , di sopra nominata , dove Mecenate si ammalò , e donò una Villa ad Orazio , che perciò una volta , appagandosi dello stato suo cantò

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup> Sorella di Licinio Murena ; quello , che contra Augusto congiurò . *Dio. 1.54*.

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup> Piccola moneta Spagnuola, del prezzo di un Quattrino.

| La bella donna in capo avea capegli.                     | 18 |
|----------------------------------------------------------|----|
| A questa nuova due suoi fidi Amanti,                     |    |
| L' un per disperazion diventò Boja,                      |    |
| E l' altro si rimase fra i forfanti.                     | 21 |
| Or stette ella, e il marito un tempo in gioja;           |    |
| Anzi avvampar fra lor di sì gran foco,                   |    |
| Che Vesuvio un sembrò, l'altra una Troja. 255            | 24 |
| Non era allora in Roma, o in altro loco,                 |    |
| Di lei più bella, e vaga giovinetta,                     |    |
| Nè di più vezzi, di più spasso, e gioco.                 | 27 |
| Dall' altra banda altera, e sdegnosetta,                 |    |
| E più furba, che un Sbirro, e sapea dove                 |    |
| Il Diavolo teneva la scarpetta. <sup>256</sup>           | 30 |
| Sempre avrebbe voluto cose nuove,                        |    |
| E quel, che dentro in casa non avea,                     |    |
| Ben da se stessa il procacciava altrove.                 | 33 |
| E perchè favorita si vedea                               |    |
| Ella, e'l Marito, in tanto fasto, e gloria               |    |
| Venne, che punto a Livia non cedea. <sup>257</sup>       | 36 |
| Siccome pon nella Romana istoria                         |    |
| Dion, che pur l'altr' jer lo lessi in sorte,             |    |
| Dove di Mecenate fa memoria .                            | 39 |
| Ch' ebbe, dice ei, bellissima Consorte,                  |    |
| E ch' ella fu, non il favor de i Cieli,                  |    |
| Nè le virtù, che il fer sì caro in Corte. <sup>258</sup> | 42 |
| Ma tante volte ei mente, quanti ha peli,                 |    |

<sup>255</sup> Grande iperbole invero! Mostrò pochi anni sono il Monte Vesuvio, quanto ardente sia nelle sue esalazioni con terrore dei circonvicini paesi. La Città di Troja ( che non credessi parlasse di una scrofa ) per dieci anni continui fu assediata dai Greci. Vi morirono di questi ottocento ottantasei mila, e dei Trojani, e confederati seicento settanta mila. Per ciò detta da Catullo commun sepolcro dell' Asia, e dell' Europa. In una notte fu arsa, e distrutta. Somigliò in parte l' ardor di questi due Amanti. Victorell. Pont. Serv.

Di Troja tanto n' è stato scritto, che le muraglie di lei son più consumate dalle parole dei Scrittori, che dal fuoco dei Greci. Ma sia col buon proservare solo nell' amor di vostra moglie. Dione intanto ha che dire. Augustum Gallicanam peregrinationem suscepisse, ut liberius, & procul a vulgo sermonibusque frueretur Terentia Maecenatis lib.54.

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup> Formola Perugina per dinotare un astuto, e trincato in conoscere, ed intendere.

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> Eam enim adeo amabat, ut aliquando effecerit, ut ea cum Livia de forma certaret, dice Dione, parlando dell' amore di Augusto verso Terenzia moglie di Mecenate. Di questa Livia già moglie di Tiberio Nerone innamoratosi Augusto la dimandò all' Amico. Esso gliela concesse, fatto con lei prima il Divorzio. Era gravida di sei mesi. Ne nacque poi Tiberio. Si barzellettò sopra di questo, che a i fortunati nascono i figli in capo di tre mesi. Dio. 1.48. & 54.

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup> Veramente, l'Istorico, a cui è obligo dire il vero, chiaramente dice, che Augusto viaggiò in Francia a posta per aver Terenzia appresso, fuor delle novelle, che sopra di ciò in Roma si dicevano. *Dio. 1.54. 55.* 

| Perocchè in Corte allora i Cornifici                    |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Non eran grati, come oggi i Corneli.                    | 45 |
| Dunque le dotte Muse fur radici,                        |    |
| E la conformità del sangue regio,                       |    |
| Che fer Augusto, e Mecenate amici.                      | 48 |
| Anzi a costei l' onor fu tanto in pregio,               |    |
| Che a Publio Nemo Gentiluom Romano, 259                 |    |
| Gentiluom vero, e non di privilegio,                    | 51 |
| Perchè danzando le fè un atto strano,                   |    |
| Trattasi dal piè destro la pianella,                    |    |
| Gliela scoppiò su 'l volto a piena mano.                | 54 |
| Quinci alto rumor nacque, e questa, e quella            |    |
| Spada fu tratta, ma quietossi tosto                     |    |
| Che il Cuoco saltò fuor con la padella.                 | 57 |
| Che mentre un la vuol lessa, e l'altro arrosto,         |    |
| Ei gridò frit frit alla Tedesca <sup>[*]</sup>          |    |
| E subito ogni rissa ebbe composto.                      | 60 |
| Talchè Dion non sa quel, che si pesca,                  |    |
| Perchè fu tutta bella, e buona in tutto,                |    |
| E del marito sol beccabil esca.                         | 63 |
| A cui poscia ella partorì un bel putto                  |    |
| Per censo, e paga di ben mille, e mille                 |    |
| Abbracciamenti a lei già dati a frutto.                 | 66 |
| Ma colui , che fè al Berna le postille , <sup>260</sup> |    |
| E che insegnò alle donne schizzinose                    |    |
| Con la man di sapon tener l'anguille,                   | 69 |
| Dice in certa operetta, ch' ei compose,                 |    |
| Che il putto in quell' etade uscì di vita,              |    |
| Che alla tomba sen và con fiori, e rose.                | 72 |
| Onde la nobil stirpe allor finita                       |    |
| Fu di Porsenna, e questa è la più soda                  |    |
| Opinione, e più approvata, e trita.                     | 75 |
| Sicchè, Poeta mio, che per dar loda                     |    |
| Forse ad altrui, gisti in Parnaso, ed ivi               |    |
| La mula abbeverasti a certa broda,                      | 78 |
| Tu vuoi certo la burla quando scrivi                    |    |
| Che alcun si trovi in questa infame etate               |    |
| Che da quel liberal Ceppo derivi.                       | 81 |
| Salva però la splendida bontate <sup>261</sup>          |    |

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup> Pensate . Non sdegnò mai niuno .
[\*] Fritd [sic!] vuol dire pace in Tedesco .
<sup>260</sup> Pure il Bernia fece il capitolo in lode delle Anguille , ed è Autore del testo , e della glosa .
<sup>261</sup> Intende del Cardinale Acquaviva .

| Del mio Signore, e i liberali effetti,         |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Con che le Muse spesso ha sollevate.           | 84  |
| Appunto ster cinque anni benedetti             |     |
| Mecenate, e la moglie in gioja, e in pace,     |     |
| Quasi un' anima sol fosse in due petti .       | 87  |
| Ma Amor, che va spiando con la face,           |     |
| Se l' uomo dopo pasto d' altra carne,          |     |
| Che della sua vaccina si compiace,             | 90  |
| Mostrò un giorno a Terrenzia certe starne, 262 |     |
| Over starnotti dopo la lettiera,               |     |
| Che il marito un guazzetto volea farne.        | 93  |
| Terrenzia si chiamava la mogliera              |     |
| Di Mecenate, e come dissi dianzi,              |     |
| Non men, che bella sdegnosetta, e altera.      | 96  |
| La qual mai più non se lo volle innanzi        |     |
| Perciòxxv veder; bench' ei più scuse addusse,  |     |
| Perchè se ne pigliasse almen gli avanzi.       | 99  |
| Oltre che a mortal odio anche l' indusse       |     |
| L' aver in un domestico bisbiglio              |     |
| Sentito, (benchè ciò per burla fusse)          | 102 |
| Quando ei diceva a modo di consiglio,          |     |
| Che sul capo era meglio aver un maglio,        |     |
| Ch' esser vicino alla sua moglie un miglio.    | 105 |
| Il che fu quanto averle dato un taglio         |     |
| Su'l viso, benchè il sordo allor fingesse,     |     |
| Per attaccargli poi questo sonaglio.           | 108 |
| E ben lo fè, che lo condusse spesse            |     |
| Volte a pregar, che per uscir di stenti        |     |
| Sulle sue bianche forche l'appendesse.         | 111 |
| Soggiungendo, cor mio, se mai più senti        |     |
| Di me richiamo alcun, vò che mi strappi        |     |
| Dal duro fusto gli umidi pendenti .            | 114 |
| Ma fatto ella un fardel de' miglior drappi,    |     |
| E rivolta ver lui stizzata disse:              |     |
| Circinnata son io, se più m' incappi.          | 117 |
| Abbiti il tuo Battillo ; e maledisse , 263     |     |

Mostrò un giorno a Terenzia ove nascose Tenea il marito dopo la lettiera , Non sò che Romanesche mele rose .

Così nel manuscritto . Dal guazzetto dell' antipasto fa passaggio ai frutti del pospasto .

<sup>263</sup> Di questo nome era il Giovane familiare di Anacreonte . *Plin.* 

Non aliter Samio dicunt arsisse Batillo Anacreonta Teium. Hor.Epod.14.

262

| E Battilli, e battelli, che alle navi                  |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Van dietro, e tutta in collera partisse.               | 120 |
| Quinci poi, col parer degli uomin savi,                |     |
| Da lui fece il Divorzio, e sulle soglie <sup>264</sup> |     |
| Della sua porta ripigliò le chiavi,                    | 123 |
| Come dalle Pandette si raccoglie.                      |     |
| Leggete il libro vigesimoquarto                        |     |
| De donatione tra marito, e moglie;                     | 126 |
| Che io non vi aggiungo nulla, e non mi parto           |     |
| Mai dall' autorità de i saggi, e buoni                 |     |
| Autor, che gli altri li ributto, e scarto.             | 129 |
| Ei non però giammai restò con doni,                    |     |
| E con preghi, e con messi, e con offerte,              |     |
| E col far la civetta su i cantoni,                     | 132 |
| Di mostrar segni, e conjetture certe,                  |     |
| Ch' egli impazziva di raccumunare                      |     |
| Seco il letto, i lenzuoli, e le coperte.               | 135 |
| Ma in lei fece l' istesso, che può fare                |     |
| Scarpel di cera in un matton biscotto,                 |     |
| Che vi si abbia un immagine a intagliare,              | 138 |
| E durò questa prattica più di otto                     |     |
| Mesi; nè con denar, nè con favori                      |     |
| Se la potè mai più rimetter sotto.                     | 141 |
| Nè credo già fra i tormentati cori                     |     |
| Nel bel regno di Cipro, u' vanno a caccia              |     |
| A bracco, e reti i pargoletti Amori,                   | 144 |
| Mai fosse alcun, che con più amara faccia              |     |
| Di lui piangesse il ritrovarsi senza                   |     |
| La donna sua, che già l'ebbe in bonaccia.              | 147 |
| Or per questo divorzio, e lunga assenza,               |     |
| Siccome scrive Seneca morale                           |     |
| In quel trattato suo de Providenza,                    | 150 |
| Il pover Mecenate venne a tale,                        |     |
| Che mai più non dormì; sicchè la febre <sup>265</sup>  |     |
| Gli rinforzò per raddoppiargli il male .               | 153 |
| Benchè vi si adoprasse ogni celebre                    |     |
| Rimedio, a talxxxi che avria fin chiuso gli occhi      |     |

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup> Era frequentissimo appresso i Romani il Divorzio , e il Ripudio tra il marito , e la moglie . Per formola nel dipartirsi usavano : *Res tuas tibi habe , res tuas tibi age .* Vedi *Gell. & Digest. vet.24*.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup> Per il Repudio fatto con Terenzia venne in tanta inquietudine di animo, e malinconia Mecenate, che perse il sonno, e se ne morì . *Plin. l.7. Jabol. in Pand.24.* Come ben lo descrive Seneca . *Maecenati amoribus anxio*, & morosae uxoris quotidiana repudia deflenti, somnus per simphoniarum cantum ex longinquo lene resonantium quaeritur...... & aquarum fragoribus avocatur.

| Alle cicale, che non han palpebre.                      | 156 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Opio corretto in brodo di finocchi,                     |     |
| Papaveri conditi col ditrutto                           |     |
| Di fel di granchi, e lingue di ranocchi.                | 159 |
| Ma il sonno, che fra gli altri ha un vizio brutto,      |     |
| Che quando non ha voglia di dormire,                    |     |
| Non l' addormenterebbe il Mondo tutto,                  | 162 |
| Non volle mai rimedio alcun sentire;                    |     |
| Onde i Galeni di quei tempi a Roma,                     |     |
| Non ci sapendo più che far, nè dire,                    | 165 |
| Tentar fargli sfregar pian pian la chioma,              |     |
| Mentre gli si leggeva sulle sponde                      |     |
| Del letto un libro di soave idioma;                     | 168 |
| Provar il mormorio delle fresche onde,                  |     |
| E di fargli sentir là sull' Aurora                      |     |
| Dolce armonia, che di lontan risponde.                  | 171 |
| Con tuttociò sol un momento d' ora,                     |     |
| Ch' egli chiudesse gli occhi, non fu verso,             |     |
| Tanto il mal l'affliggea dentro, e di fuora.            | 174 |
| Onde dicon, che Augusto un dì converso                  |     |
| A Papirio Cursor, gli disse: fate                       |     |
| I Medici venir dell' Universo.                          | 177 |
| Sicchè quasi in brevissime giornate                     |     |
| Ne venner tanti, che felici quelle                      |     |
| Genti, che poteano essere ammalate.                     | 180 |
| Non si vedean fuorchè lettighe, e selle                 |     |
| Da Pozzo bianco, voltando a man manca,                  |     |
| Fino a San Salvator delle Coppelle .                    | 183 |
| Nè restò barba consumata, o bianca                      |     |
| Nel medicar, di qualche fama, o pregio                  |     |
| In Parigi, in Lovanio, in Salamanca, 266                | 186 |
| Che non venisse de mandato Regio                        |     |
| Volando a Roma, dove ogni mattina                       |     |
| Si faceva un pienissimo Collegio.                       | 189 |
| Fu mille volte vistogli l' orina,                       |     |
| E tocco il polso, e volto sotto sopra                   |     |
| Il corpo tutto dalla medicina.                          | 192 |
| Poi visto, come in van quà giù si adopra <sup>267</sup> |     |
| Per saper la cagion donde deriva                        |     |

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup> Università delle più celebri in Francia, in Fiandra, ed in Spagna.
<sup>267</sup> Se l' Affetta, o dator della vita per direzione se ne va a maligno aspetto dell' Anareto e Pianeta occisore, cagiona male, e morte al Nato, dicono gli Astrologi. Ma i Medici più chiaro. Contra vim mortis non est medicamen in hortis .

| Il mal, che preparato vien di sopra,                | 195 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Al fin concluser tutti a voce viva,                 |     |
| Che Mecenate non aveva sonno,                       |     |
| E questa era cagion che non dormiva.                | 198 |
| Dottrina in ver, che ritrovar non ponno             |     |
| Se non quei, che studiato hanno il Graziano,        |     |
| Sopra quel testo de vigilia, e sonno.               | 201 |
| Durò tre anni, e messo avea già mano                |     |
| Nel quarto, ch' ei tenendo gli occhi aperti,        |     |
| Mai chiusi non gli avea, se non in vano.            | 204 |
| Ebbe innanzi al morir prodigj certi                 |     |
| Della futura morte, che a staffetta                 |     |
| Se ne venia per l' ombre, e pei deserti.            | 207 |
| E fra gli altri ci fu certa civetta, <sup>268</sup> |     |
| Che in camera gli entrò smarrita, e brutta,         |     |
| E nel partir sgraffiogli la berretta.               | 210 |
| E una gallina negra, e mal ridutta,                 |     |
| Che, standosi in un piè, cantò tre volte,           |     |
| E poi, ruspando, impolverossi tutta.                | 213 |
| Queste cose fur viste, ed altre molte,              |     |
| Che a Mecenate in ver diedero affanno,              |     |
| Per le scienze, che ne avea raccolte.               | 216 |
| Cinquant' anni era visso, ed un altr' anno,         |     |
| Quando gli venne voglia, come accade,               |     |
| Di morire, e morissi, e fu suo danno.               | 219 |
| Fè testamento al fin della sua etade,               |     |
| Nel qual, dopo l'aver raccomandati                  |     |
| Il nome, e l' alma all' immortalitade,              | 222 |
| Lasciò molti bellissimi legati,                     |     |
| Di cui non vo parlar, fuor che di quelli,           |     |
| Che son più al secol nostro appropriati.            | 225 |
| Prima lasciò moltissimi Castelli                    |     |
| In aria a quei, che l' ambiziosa pioggia            |     |
| Sospinse a desiar tanto i Cappelli .                | 228 |
| Item ben mille rubbi, e mille moggia                |     |
| Di speranze fallaci alla profana                    |     |
| Turba, che in Corte, sospirando, alloggia.          | 231 |
| Ma con tal condizion, quantunque strana,            |     |
| Che fossero in comune, o per dir meglio             |     |
| Per indivise con la Tramontana.                     | 234 |
| E ciò fece ei, suaso dal conseglio                  |     |

 $<sup>^{268}</sup>$  La Civetta è funesto augurio , perchè vola di notte , dice Pererio  $\emph{l.20. Belinger.l.3.}$ 

| Dell' egregio uom messer Tempo perduto,           |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Dottore in Corte consumato, e veglio.             | 237 |
| Item, acciò l'inutile, e canuto,                  |     |
| Anzi sparso servir della prefata                  |     |
| Turba fosse di più riconosciuto,                  | 240 |
| Del mobil suo lascolle anche una rata,            |     |
| Tra il qual era in un quadro vago, e bello        |     |
| La vita Cortegiana figurata.                      | 243 |
| Quì si vedea dipinto Samuello,                    |     |
| Che alla spelata Corte dava a nolo                |     |
| Or un sajo ritinto, or un mantello.               | 246 |
| Poi , giunto il verno , ir la vedevi a volo       |     |
| Verso piazza Giudea, per mutar pegno,             |     |
| E tor di sentinella il ferrajolo.                 | 249 |
| Pittura inver più bella pel disegno,              |     |
| Che perchè cosa alcuna avesse sotto               |     |
| Il senso tropologico d' ingegno .                 | 252 |
| Item al secol nostro lasciò un Lotto,             |     |
| Con due benefiziate d'infinito                    |     |
| Valor, e ciascheduna avea il suo motto.           | 255 |
| Dicea la prima a lettre lunghe un dito :          |     |
| Per le mendiche, e misere virtudi                 |     |
| Benefiziata uno spedal fallito.                   | 258 |
| L' altr' era a lettre d' or , ma goffe , e rudi , |     |
| E dicea : Per li nobili Ruffiani                  |     |
| Benefiziata un magazzin di scudi.                 | 261 |
| Item lasciò a i moderni Capitani                  |     |
| Una pomposa, e nobil pennacchiera,                |     |
| E bande da posarvi e braccia, e mani.             | 264 |
| Molte spade indorate, e di maniera                |     |
| Brave, da far tremar il Turco, e il Moro,         |     |
| Ma per dirla, le lame eran di cera.               | 267 |
| Item lasciò a i Legisti un' argan d' oro          |     |
| Per far giunger per forza un intelletto,          |     |
| E stiracchiar le leggi a modo loro.               | 270 |
| A i Filosofi poi d' animo infetto <sup>269</sup>  |     |
| Lasciò il Ginnasio suo ; ma il fè scoprire ,      |     |
| Acciò potesser creder sopra il tetto,             | 273 |
| Con un altro legato da impazzire,                 |     |
| Cioè un siroppo di Materia prima, 270             |     |

 $<sup>^{269}</sup>$  A tali Filosofi , che del proprio ingegno invaghiti calpestano la pietà , e la religione .  $^{270}$  Cioè , di quel Soggetto sostanziale , da cui tutte le forme scaturiscono ; essendo ella nuda di ogni forma, con le mutande sol dell' Essere suo. Phis.2.

| Che ancor non l' han potuto digerire .                      | 276 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Ma noi, mentre costor van per la cima                       |     |
| Degli arbori a cader precipitosi,                           |     |
| Seguiam gli altri legati di più stima .                     | 279 |
| Item a i sempre afflitti, e bisognosi                       |     |
| Di tutti i ben di Dio magri Poeti,                          |     |
| Ma nel resto uomin chiari, e virtuosi,                      | 282 |
| Lasciò molti importanti, e bei segreti,                     |     |
| Di aver mai sempre a mendicare il pane,                     |     |
| Servendo indarno a i Principi indiscreti;                   | 285 |
| Che si godon veder come le rane                             |     |
| Le dotte Muse star nude, e digiune                          |     |
| Del corrente Elicona alle fontane.                          | 288 |
| Sordide fasce, e maledette cune,                            |     |
| Che nudriste del mondo in vituperio                         |     |
| Queste avare dell' oro anime brune!                         | 291 |
| Già perchè seppe il corvo di Tiberio <sup>271</sup>         |     |
| Dir, Caesar salve, il Principe cortese                      |     |
| Gli diè il piatto conforme al desiderio.                    | 294 |
| Ed oggi canti pur, spieghi, e palese                        |     |
| Le lodi lor il più canoro, e bianco                         |     |
| Cigno, che un dì non gli farian le spese.                   | 297 |
| Ah mestiero infelice! ahi non fora anco                     |     |
| Meglio esser quell' augel, che mena al vento <sup>272</sup> |     |
| Sua vita, ancorchè mal pasciuto, e stanco?                  | 300 |
| Ma andiam oltre . <i>Item</i> di più contento               |     |
| Fu lasciare a i Poeti, come in dote,                        |     |
| E della lor virtute in argomento,                           | 303 |
| Gli Orti, che avea nelle famose, e note                     |     |
| Esquilia, ove potrian d'ogni stagione                       |     |
| Piantar, e seminar grosse carote.                           | 306 |
|                                                             |     |

<sup>271</sup> Tornando Cesare dalla vittoria avuta contro M. Antonio , se gli fece avanti uno con un Corvo , quale avea imparato a dire , *Ave Caesar* , *Victor* , *Imperator* . Soddisfatto di ciò Augusto fece comprarlo a gran prezzo . Questo esempio mosse un povero Sarto ad insegnar l' istesso ad un altro Corvo , ma però con poco frutto , onde spesso aggiunger soleva *Opera* , & *impensa periit* . Finalmente poi imparò . Passando per di là Augusto , incitato il Corvo dal Sarto diede il solito saluto . Rispose Augusto . Quanti ne ho io in casa di questi tali ! seguì il Corvo per suo istinto il solito lamento del Padrone . È *tempo perso* , il che mosse Cesare a riso non poco , ed ordinò , che fosse comprato più di verun' altro . *Macr. 1.2. c.10*.

Uno di questi Corvi alla sua morte fu onorato con publico funerale ; portato a sepellire sopra un feretro da quattro Servi due miglia avanti nella via Flaminia . *Idem Macr. Plin*.

 $^{272}\,\mathrm{Gli}$  accade come al Nibbio , che tutte le sue speranze dal mestier di Poetare inalzate gli vanno al vento .

| Ponendo però prima in infusione <sup>273</sup> |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Lo sparso seme lor di lodi, e vanti            |     |
| Nell' acqua della falsa adulazione.            | 309 |
| Or veniamo a i legati de i Pedanti,            |     |
| Presuntuosi, e brutti animalacci,              |     |
| E delle carni altrui viziosi amanti.           | 312 |
| Ei lasciò loro un valigion di stracci,         |     |
| Due toghe rotte, un berrettin macchiato,       |     |
| E una camicia vecchia, e senza lacci;          | 315 |
| Un osso di prosciutto spiluccato,              |     |
| Che tremava dal freddo, essendo ignudo,        |     |
| Mercè lor, che l' avean sì mal trattato.       | 318 |
| Pur sel venian rodendo bello e crudo,          |     |
| Che accender l' esca, ed appressarsi al foco   |     |
| Sempre è lor parso un periglioso ludo .        | 321 |
| Item lasciò a costor non so che poco           |     |
| Di libri, come a dir l' opre del Sasso         |     |
| Nella grammatical palestra, e gioco.           | 324 |
| Ma gli Autor gravi restar tutti in asso,       |     |
| Benchè i Pedanti dian colpa all' inopia,       |     |
| Se con essi il digiun fan del trapasso.        | 327 |
| Con tutto ciò vi aggiunse il Cornucopia,       |     |
| Lezion da porla in capite al Messere           |     |
| Tosto che lor sia dato e tempo, e copia.       | 330 |
| Sol dunque omai ci resta da vedere             |     |
| Il seguente legato, e poi le mani              |     |
| Porremo ad altro, ch' egli è ben dovere,       | 333 |
| Item lasciò, ma in grazia de i Romani,         |     |
| Certi par di pianelle alle lor Donne,          |     |
| Da far lunghi parer gli stinchi nani.          | 336 |
| Che ancor fin oggi, se alzi lor le gonne,      |     |
| Vedrai, che han sotto un palmo di misura,      |     |
| Alte le basi più che le colonne.               | 339 |
| Inoltre lasciò lor certa mistura               |     |
| Da far la carne bianca, e lustra, e fina       |     |
| Ad onta della semplice Natura.                 | 342 |
| Nella qual con stillata trementina             |     |
| Entrava olio di mirra incorporato,             |     |
| Con chiara d' ova, ed acqua di marina.         | 345 |

Ponendo prima in infusione Il seme , che le fa più dolci , e tenere , Nell' acqua della falsa adulazione .

 $<sup>^{\</sup>rm 273}$  Così altramente dice nel manoscritto .

| E loro avrebbe un vaso anche lasciato                     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Di balsamo, se a sorte non ci avea                        |     |
| Virgilio al bujo per error pisciato:                      | 348 |
| Dicon, che Mecenate possedea                              |     |
| Sì fatte robe, come cose a lui                            |     |
| Lasciate già da una maestra Ebrea.                        | 351 |
| Non ch' egli l' adoprasse, o alcun de i sui,              |     |
| Se ben fra quei, che con malvagio avviso                  |     |
| Cercar di denigrar la fama altrui,                        | 354 |
| Fu da Cornelio Tacito deriso, <sup>274</sup>              |     |
| Che sulle tempie si facesse i ricci,                      |     |
| E quasi sposa si acconciasse il viso.                     | 357 |
| Ma questi son degli uomini i capricci,                    |     |
| Che per mostrar l'ingegno lor acuto,                      |     |
| Cuocon nel forno altrui varj pasticci.                    | 360 |
| Onde a giudizio mio sarebbe suto                          |     |
| Meglio, che avesse, come è il suo cognome,                |     |
| Quivi Cornelio Tacito taciuto .                           | 363 |
| Ma ciò sia detto per passaggio, come                      |     |
| Uom, che in tal caso a ogni altra cosa pensi,             |     |
| Che a tassar un autor di sì gran nome.                    | 366 |
| Il Testator pian pian mancare i sensi                     |     |
| Si sente, e ancor non è nel Testamento                    |     |
| L' erede universal come conviensi.                        | 369 |
| Sbrighiamci addunque . Or poi ch' ebbe il suo intent      | O   |
| Esposto, e con legati anche notabili                      |     |
| Reso ogni servitor pago, e contento,                      | 372 |
| In tutti gli altri ben mobili, e stabili,                 |     |
| Presenti, e da venir, libri, e scritture,                 |     |
| E denar, che fan gli uomini insaziabili,                  | 375 |
| Augusto instituì, che dianzi pure                         |     |
| Fu a visitarlo, Erede universale                          |     |
| Omni meliore modo, & pleno iure.                          | 378 |
| Rimettendo al suo splendido, e Reale                      |     |
| Arbitrio l' osservar l' uso, e lo stile                   |     |
| Degli altri Cavalier nel Funerale .                       | 381 |
| Ma nell' esser magnanimo, e gentile,                      |     |
| Quelle virtù pregiando illustri, e conte                  |     |
| Che ne tolgon da morte oscura, e vile,                    | 384 |
| Ottavio il mio Signor, che uscir dal fonte <sup>275</sup> |     |

 $<sup>^{274}</sup>$  Si burla questo Politico dell' attillatezza dei ricci di Mecenate , ma niun più di Seneca il morale . Ad Lucil.ep.114. & 120.

| Dovea dell' Illustrissima Acquaviva,                  |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Erede nominò di propria sponte;                       | 387 |
| Di cui sentito avea già quella Diva                   |     |
| Vecchia da Norcia ragionar, che spesso <sup>276</sup> |     |
| I gran segreti, al grande Augusto apriva.             | 390 |
| Ma quì, fra le gramaglie, e fra il cipresso           |     |
| Le porpore meschiar, gli allori, e l'ostro,           |     |
| Musa, non ci convien, ne ci è concesso.               | 393 |
| Però lasciamo a più purgato inchiostro                |     |
| Che al Ciel, scrivendo, lo sublimi, e inalzi, xxvii   |     |
| E noi seguitiam pure il cammin nostro.                | 396 |
| Giacchè xxviii le Parche scapigliate, e scalze        |     |
| Son giunte a quelle camere a terreno,                 |     |
| U' Mecenate vuol tirar le calze.                      | 399 |
| Appena avea notato Jaboleno,                          |     |
| Presenti gl' infrascritti testimoni,                  |     |
| Cioè, Servio, Sulpizio, e Labieno,                    | 402 |
| E Tito, e Gajo, e Lucio de i Semproni,                |     |
| Spurio Cornuto allor d' umil casato,                  |     |
| Che poi si sparse per molti Rioni;                    | 405 |
| Dico, che appena aveva stipulato                      |     |
| Ser Jaboleno il testamento, e il fine                 |     |
| Del foglio col suo publico segnato,                   | 408 |
| Che vedendosi omai giunto al confine                  |     |
| Della sua vita, e nell' afflitto, e bianco            |     |
| Volto apparendo alcune fredde brine,                  | 411 |
| Disse il buon Mecenate : Oimè che io manco,           |     |
| Oimè, che io muojo, oimè siatemi intorno              |     |
| Per fin che io passo all' altra vita almanco.         | 414 |
| Ben spero, amici, ritornar fra un giorno,             |     |
| Se l'oste dall'insegna dell'uom morto                 |     |
| Di là tiene i cavalli di ritorno .                    | 417 |

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> Era questo Signore figlio di Giovan Girolamo Acquaviva Duca di Atri, dotato di buona vena di Poesia, ed erudito assai nella Lingua Greca. Fu fatto Cardinale da Gregorio XIV. E poi da Leone XI. mandato Arcivescovo a Napoli; dove tra gli abbondanti pascoli condusse quel gregge con profitto della propria salute al fonte dell' Acqua viva. Victorell.

<sup>276</sup> Le Sibille da furor divino mosse davano risposte a quelli , che ricercavano saper cose a venire . Li Platonici ne rendono ragione . Che l' Anima alienata dalla memoria del corpo , ed elevata in estasi ripiglia la propria naturalezza sua , e s' inalza in alto a veder le cose lontane . Non differente da quelli , che agitati da furor Poetico dicono cose altissime : dove che con arte , e con intenzione mai non sarebbono per altro arrivati . E queste predizioni erano talvolta con segni , in modochè con un sol carattere significavano più cose ; talora con scritture come appresso Virgilio la Cumana nelle foglie di Palma . Vocalmente ancora proferivano Oracoli , come quì dice l' Autore . È ben vero , che nulla intendevano delle lor predizioni in se stesso ritornate . Plat. Capacc.

| Così dicendo, e fatto il collo torto,                  |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Mentre gli s' infondea con certa penna                 |     |
| Su le pallide labra alcun conforto,                    | 420 |
| Gli occhi serrò, siccome Plinio accenna,               |     |
| Nè le palpebre gli avrian sù tenute                    |     |
| Quante forcine ha la selva d' Ardenna . <sup>277</sup> | 423 |
| Si dice, che in quel punto fur vedute                  |     |
| L' erbe del fioritissimo Parnaso                       |     |
| Diventar tutte Aconiti, e Cicute.                      | 426 |
| E che un gatto morel, saltando a caso                  |     |
| Sopra un armario in quel medemo istante                |     |
| Fè cader l' orinal di Apollo, e il vaso.               | 429 |
| E certe gelatine, poco avante                          |     |
| Ch' ei morisse, di lauro incoronate,                   |     |
| Diventar brodo liquido, e spumante.                    | 432 |
| Ora morto costui, gli fur trovate                      |     |
| Dentro le casse lettere infinite                       |     |
| Col soprascritto a Gajo Mecenate .                     | 435 |
| Che non eran ancor le penne ardite                     |     |
| Far sulle nizze i titoli, che han posto                |     |
| Tra il merto, e l' ambizion sì fiera lite.             | 438 |
| Perocchè si pascean sol dell' arrosto,                 |     |
| E non del fume, anzi con fieri editti                  |     |
| Bandito il fasto sen fuggia discosto.                  | 441 |
| Che sian fatti in pasticci, e lessi, e fritti          |     |
| Quei, che han con tanti titoli bastardi                |     |
| Adulterati, e guasti i soprascritti!                   | 444 |
| Che ad altro oggi non par che il Mondo guardi          |     |
| Che a farsi il nome ornar su'l chiuso plico,           |     |
| Con mille vani epiteti bugiardi.                       | 447 |
| Onde io vi giuro da Poeta, e dico                      |     |
| Che se non è chi scrive Molto Illustre                 |     |
| Va a rischio di poi perdersi l' amico.                 | 450 |
| Dall' altra banda a un uom scuro, e palustre           |     |
| Per sangue, e per virtù, con che coscienza             |     |
| Gli debbo dare il titolo d' illustre ?                 | 453 |
| E quell' altro somar dalla semenza,                    |     |
| Che non eccede altrui, fuorchè ne i vizj,              |     |
| Con che ragione ei vuol dell' Eccellenza?              | 456 |
| Ahi secol brutto, ahi veramente indizi                 |     |

<sup>&</sup>lt;sup>277</sup> Questa selva di Ardenna , e l' Ercinia , una in Francia , e l' altra in Germania , sono molto celebri . Quella racconta *Caes.comment.6.* stendersi in lunghezza più di cinquecento miglia . Di questa è tanta l' immensità , che quasi niuno al suo principio è arrivato .

| Di un età guasta! ahi non avean tal fume      |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Quei già Catoni intonsi, e quei Fabrizj.      | 459 |
| Non osa il picciol rio, nè si presume         |     |
| Gir per se stesso al mar, se pria non perde   |     |
| Il nome, entrando in qualche illustre fiume.  | 462 |
| Sfacciata zucca si dilunga, e sperde          |     |
| Più, ch' edra, ma si secca in breve, e quella |     |
| Nella sua nobiltà mai sempre è verde .        | 465 |
| Pon la briglia al somar, pongli la sella,     |     |
| Che, s' egli merta il titol di corsiero,      |     |
| Ben lo vedrai, correndo alla girella.         | 468 |
| Volea dir quella pompa, e quell' altiero      |     |
| Sepolcro, che sul bel colle Aventino          |     |
| Fu fatto a questo nobil Cavaliero.            | 471 |
| Volea dir l'epitaffio suo latino,             |     |
| Che incominciava: Nil tumulum curo, 278       |     |
| Scolpito in marmo bianco, e pellegrino:       | 474 |
| Volea dir, quante torcie accese furo,         |     |
| E di quante mestissime Elegie                 |     |
| Fosse sparsa la tomba, e il sagro muro,       | 477 |
| Ma sento, che in Parnaso alcune spie          |     |
| Mi han querelato, onde bisogna che io         |     |
| Mi volga a più severe Poesie.                 | 480 |
| La querela è fondata sopra il mio             |     |
| Poco giudizio in tesser con l' istoria        |     |
| Le burle magre in un essequie pio .           | 483 |
| Che son confuso, che non ho memoria,          |     |
| Che questa mia faccenda nulla vale            |     |
| Senza l' Esordio, e la dedicatoria.           | 486 |
| Inoltre, che il mio stil giù per le scale     |     |
| Sdrucciolando sen và, che non ha piedi,       |     |
| E che un terzetto scende, e l'altro sale.     | 489 |
| Tu, Momo, Dio de i maldicenti il vedi,        |     |
| Se ste querele datemi son degne               |     |
| Di esser tagliate a pezzi con gli spiedi.     | 492 |
| Onde convien, che a mio poter m' ingegne      |     |
| Di ributtarle, e vomiti l'amaro,              |     |
| Di che son dentro queste Muse pregne.         | 495 |
| E già per tanta impresa mi preparo,           |     |
| Poichè con le acque irate d' Elicona          |     |

 $<sup>^{278}</sup>$  Di tanta roba dei Versi di Mecenate a noi è giunto questo piccolo saggio , Nil tumulum curo , sepelit natura relictos .

| Ho rinfrescato alquanto il calamaro .           | 498 |
|-------------------------------------------------|-----|
| E sia la mia risposta, o trista, o buona,       |     |
| Basta, che produrrolla da me stesso,            |     |
| E non per interposita persona.                  | 501 |
| Ma pria, che s' incominci tal processo,         |     |
| Forse informare Apollo sarà bene,               |     |
| Con una lettra per fidato messo.                | 504 |
| Ma che titolo dar me gli conviene ?             |     |
| Chè il Molto Illustre omai più non si prezza,   |     |
| Tanto crescendo l' ambizion sen viene!          | 507 |
| Pur quando miro in Ciel l' alta chiarezza       |     |
| De i suoi bei raggi, a che tante parole,        |     |
| Diamogli il Serenissimo, e l' Altezza.          | 510 |
| Che non trovo uom, che il merti a par del Sole. |     |

#### NOTA AL TESTO

Il testo riproduce la lezione della stampa più diffusa delle opere del Caporali:

R I M E / DI CESARE CAPORALI / P E R U G I N O / DILIGENTEMENTE CORRETTE, / COLLE OSSERVAZIONI / DI CESARE CAPORALI / In questa nuova Edizione si aggiungono / molte altre Rime inedite dello stesso / Poeta, e la sua Vita. / [incisione] / IN PERUGIA, MDCCLXX. / [doppia linea] / NELLA STAMPERIA AUGUSTA DI MARIO RIGINALDI / Con Licenza de' Superiori.

(pp. 41-232). L'esemplare utilizzato è quello della Biblioteca Marucelliana di Firenze segnato 1.OO.IV.2.

La trascrizione è diplomatica. Si conservano pertanto anche le incoerenze, le oscillazioni, le aporie del sistema grafico settecentesco. Si correggono soltanto pochi evidentissimi refusi di stampa, segnalando in nota la lezione erronea del testo. In nota, senza intervenire sul testo, si segnalano alcuni apparenti (o evidenti) errori di lettura, suggerendo il possibile emendamento. Qualche ovvio adattamento si è reso necessario nel tradurre il testo cartaceo in testo elettronico. Si è introdotta la numerazione dei versi (per terzine).

Si è dovuto invece intervenire radicalmente sul sistema di riferimento delle annotazioni di Carlo Caporali, indicate nella stampa con lettere dell'alfabeto minuscole tra parentesi quadre (non senza qualche sporadica occorrenza di tonde), con progressione limitata alla singola pagina. Nella trascrizione si sono convertite in note in calce con numerazione in esponente, progressiva dall'inizio alla fine del poema. Per le note dei curatori della stampa settecentesca si è conservato il sistema di riferimento (un asterisco tra parentesi quadre, normalizzando le pochissime occorrenze di parentesi tonde) e l'uso del corsivo. Le nostre annotazioni si trovano alla fine del testo; il riferimento è costituito da lettere dell'alfabeto minuscole in esponente, progressive dall'inizio alla fine.

Questa trascrizione è la prima tappa di un'edizione critica della Vita, che comprenderà la trascrizione dell'autografo perugino (che non rappresenta l'ultima volontà dell'autore, defunto – per quanto si sa – mentre si accingeva a un'edizione della propria opera, per la quale, evidentemente, aveva approntato una redazione più avanzata) e dell'*editio princeps* (tuttora da identificare). Maggiori dettagli si daranno a tempo e luogo.

#### NOTE ALLA FINE DEL TESTO

- i conteste] tonteste.
- ii capestro] la rima impone la variante metatetica capresto.
- iii dicendo] dicando.
- <sup>iv</sup> Tessaglia] Tessa glia.
- $^{\scriptscriptstyle \mathrm{v}}$  lunga] nella stampa è seguito da due virgole.
- vi vincitore] ipermetro: si legga vincitor.
- vii sorti] probabilmente scorti.
- wiii misti] la rima costringe a leggere mischi (variante linguistica accettabile).
- ix stimava] stim ava.
- \* diesse] di esse.
- xi disegno] certamente disdegno.
- xii error] sarà da leggere orror.
- xiii appella] *la rima impone* appello.
- xiv le] piuttosto la.
- \*\* fronde] non attestato per fionde (o frombe).
- xvi si chiama] non rima: sarà da emendare in chiamata.
- <sup>xvii</sup> voti] *il senso* e *la rima esigono* volti.
- swiii Spingendo... or questo] sembra inevitabile leggere Spingendo a
  depredar le rive, e i mari / D'Italia afflitta or quel pirata,
  or questo.
- xix anche] così la stampa, come d'abitudine; ma la rima impone anco.
- \*\* E da] con tutta probabilità è da leggere Ed ha.
- xxi subito andasse] l'ipometria suggerisce di accogliere la variante d'altra tradizione subito vi andasse.
- xxii sorbita] ovviamente forbita.
- xxiii a quelle fiamme brave] *più probabilmente* e quelle fiamme prave.
- xxiv col mosto... le castagne] il verso è ipermetro; suggerisco di sopprimere con.
- \*\*\* Perciò] piuttosto Per ciò.

 $^{\mbox{\tiny xxvi}}$  a tal] il senso e il resto della tradizione testuale suggeriscono e tal.

xxvii inalzi] *la rima impone* inalze.

xxviii Giacchè] Gicchè.